

## BIBLIOTECA

SCELTA

# OPERE TEDESCHE

TRADOTTE

IN LINGUA ITALIANA

volume sesto

DE SCHEIDLEIN

VOL, QUARTO



# ANALISI

DELLA

# PROCESSURA CIVILE AUSTRIACA

#### SCHIARIMENTI

SUL

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO CIVILE DEL SIG. DE SCHEIDLEIN

PROFESSORE DI DIRITTO AUSTRIACO PROVINCIALE IN VIENNA

TRADUZIONE DAL TEDESCO

DI GAETANO SENONER

GIA' SEGRETARIO PRESSO IL TRIB. MERCANTILE
DI TRIESTE, E CARCELLIBRE DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DI VILLACO IN ILLIRIA

ARRICCHITA DI NOTE, LEGGI, MODULE PER CIASCEN ATTO, NON CHE DI UN INDICE RACIO-RATO ED ADATTATO AL PIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIPILE PEL REGNO LONNARRO-VENETO

VOLUME QUARTO

SECONDA EDIZIONE DI QUESTA TIPOGRAFIA

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXXIII.

Quest' opera è posta sotto la tutela delle Leggi, essendosi adempiuto a quanto esse prescrivono.

## CAP. TRENTESIMOSECONDO

# DEL MORATORIO E DEL PATTO PREGIUDIZIALE.

# § 456.

 $N_{on potrà in avvenire aver luogo alcun moratorio.$ 

I moratori sono da qui in avanti soppressi e di niun valore. Un debitore che possedeva bensì delle facoltà sufficienti a pagare tutti i suoi creditori, ma per mancanza di numerario non era in istato di soddisfarli tutti in un momento, ed il quale simultaneamente comprovare poteva che le disgrazie avvenutegli furono il motivo della sua insolvenza, aveva una volta il diritto d'implorare dal giudice un moratorio, cioè un decreto con cui i creditori per un certo tempo obbligati fossero di non molestarlo, e di aspettare quietamente dopo il suo espiro il loro pagamento

#### § 457.

Non si ammetterà neppure il patto pregiudiziale o sia la composizione, per cui i creditori vengano obbligati a rimettere una parte delle loro pretensioni, se non allorchè uno dei creditori o un terzo assumerà in sè il pagamento de dell'implorato ribasso, e che il pagamento assunto sarà più vantaggioso ai creditori di quello che essi possano sperare dalle facoltà del debitore.

Per meglio dare un'idea del patto pregiudiziale fa d'uopo addurre il seguente esempio: Gaspare N. deve ai suoi creditori lir. 8000, e le sue facoltà non importano che la somma di lir. 2000; il padre, teneramente commosso verso suo figlio, pensa liberarlo dal carico de'suoi debiti, ed offre ai creditori di pagar la metà delle ,loro pretensioni, cioè lir. 4000: in questo caso assumendo un terzo il pagamento dei debiti, e potendo i creditori conseguire più di quello che potessero sperare dalla sostanza di Gaspare N., si dovrebbe, qualora la loro pluralità acconsentisse nel ribasso della metà, e previa l'osservanza del § 459, condannare il restante de' creditori all'adesione del medesimo ribasso.

# § 458.

Quegli che si costituirà solvente a scarico del debitore nel modo espresso, sarà tenuto, ad istanza anche di un sol creditore, a giurare di non avere alcuna segreta intelligenza nè diretta nè indiretta, nè col debitore o suoi parenti, nè coi creditori singolari. Egli è però tenuto a soddisfare i creditori a tenore del patto stipulato, o vero di prestare idonea cauzione pel promesso futuro pagamento.

#### \$ 459.

I creditori che avranno il diritto di priorità, o saranno coperti da una ipoteca o da un pegno, e si vorranno attenere unicamente a questo, non saranno tenuti ad entrare nella composizione pregiudiziale; ma gli altri creditori saranno obbligati ad accedere alla conclusione che sara presa a pluralità di voti.

## § 460.

La pluralità o sia preponderanza de' voti non si desumerà dal numero delle persone votanti, ma dall'importo delle rispettive pretensioni. Se però le pretensioni di quelli i quali accetteranno il patto pregiudiziale saranno eguali a quelle degli altri che lo ricuseranno, si dovrà attendere il numero delle persone; se poi i voti di quelli che accordano il ribasso e degli altri che lo ricusano, sono eguali e per l'importo della pretensione e pel numero delle persone, dovrà prevalere il voto de ricusanti.

#### § 461.

Prima che si pronunzi se alcuno sia tenuto ad accedere alla pluralità de'voti, dovranno i votanti maggiori comprovare vali. damente le loro pretensioni in contesto di un difensore, da nominarsi anch'esso a pluralità di voti dai creditori che ricusano il patto pregiudiziale. Ad'un tempo dovrà il debitore, ad istanza anche di un sol creditore, giurare di non aver del suo patrimonio nascosta alcuna cosa, di non aver esposto verun debito fittizio, e di non avere con alcuno de creditori particolari veruna intelligenza ignota agli altri creditori.

## § 462.

Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso il giudice al quale sarà sottoposta la persona del debitore.

## § 463.

Tostochè sarà fatta l'istanza pel patto pregiudiziale, il giudice dovrà citare ex officio
tutti i creditori mediante pubblico avviso,
coll'avvertenza che gli assenti, in quanto
eglino non avranno diritte di priorità o vero
ipoteca, verranno considerati come se avessero aderito alle deliberazioni prese dalla
pluralità de' presenti: rispetto poi alla sostanza del debitore, dovrà dare, sopra istanza
anche d'un sol creditore, tutti quei provvedimenti che sono prescritti pei casi del concorso aperto dei creditori.

## § 464.

Depochè sarà conchiuso il patto pregiudiziale, non si potrà pel ribasso accordato promuovere alcuna pretensione nè contro la persona del debitore, nè contro l'avanzo del patrimonio, o contro le sostanze da lui acquisite posteriormente al patto pregiudiziale; eccetto se nel patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un'espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento de'creditori.

Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso quel giudice al quale sarà sottoposta la persona del débitore. La parte supplicante osserverà nella sua istanza le seguenti prescrizioni:

- a') Essa narrerà con tutte le prove possibili le disgrazie che la ridussero allo stato d'insolvenza;
- b) Ella vi aggiungerà con la propria firma lo stato attivo e passivo della sua facoltà;
- c) Nominerà il terzo che s'incarica di pagare i debiti che ancor si residueranno dopo la diffalcazione dell'implorato ribasso;
- d) Addurra pure la dichiarazione di quei oreditori i quali avessero forse già acconsentito al patto pregiudiziale, e non tralascerà poi di esporre i motivi dai quali consti che il pagamento assunto sara più vantaggioso ai oreditori di quello che essi possano eperare dalle sue sostanze; e finalmente

#### 12 CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO,

e) Domanderà la deputazione di una giornata per trattarvi la composizione. Ecco una modula di guesta istanza:

" Malattie ed altre frequenti disgrazie " unite a quest'ultima, in cui perdetti 4 ba-" stimenti, diminuirono la mia facoltà e mi " costrinsero a fare dei debiti di molta im-" portanza, di modo che ora non mi rimane "in facoltà, come appar dall'inventario A, " che lire 8000 italiane, le quali bastar non " possono a coprire i creditori, nel qui sub, " B annesso elenco descritti, per le loro pre-" tese in lir. 18000 italiane e più. Per sal-" varmi dalla totale miseria che mi sovrasta, " il mio carissimo padre N. N., si è, come " dalla qui unita dichiarazione sub. C, risolto " di pagare ai miei creditori subitamente ed " in contanti la metà dei loro crediti, qua-" lora m'accordassero il ribasso dell'altra " metà. Essendo quindi il pagamento di mio 16 padre offerto ai creditori più vantaggioso " di quello che dalla mia facoltà sperar ne " possono, non dubito punto che i creditori " se ne accontentino. Vengo perciò ad im" plorare questo regio tribunale che voglia
deputare una giornata per sentire i credi
tori, e di decidere poscia con sentenza,
qualora non acconsentissero tutti, ma bensi
la maggior parte del suddetto ribasso, che
anche il resto dei ricusenti sia tenuto ad
accedervi.

Per procedere legalmente dovrà il giudice distinguere due casi, cioè, 1.º il caso in cui il debitore vuol obbligare i creditori ricusanti al patto pregiudiziale gia seguito con altri stragiudizialmente; e 2.º il caso in cui il debitore implora direttamente dal giudice il permesso d'entrare in composizione coi auoi creditori.

Nel primo caso, cicè quando i creditori si sono convenuti stragiudizialmente od in giudizio nel modo che più loro piace col debitore, il giudice non potrà entrare nel punto se una tal convenzione, fra loro volontariamente fatta, sia sortita a loro utile o danno, attesochè tutte le transazioni dipendono dal. l'arbitrio delle parti interessate, ed egli avrà da decretare come in ogni altra convenzione-

Quando però il debitore viene ad implorare che sieno obbligati i creditori ricusanti ad accettare il patto già con altri stragiudizialmente seguito, producendo in pari tempo un terzo, il quale assume in sè l'obbligo di pagare i debiti che si residueranno dopo il diffalco del ribasso già dal maggior numero accordato, o che presta sufficiente cauzione nel caso di rate da stabilirsi, allora il giudice procederà alla decisione se abbia o no luogo il patto pregiudiziale a senso del § 459 del Regolamento.

Nel secondo caso, cioè quando il debitore direttamente ricerca presso il giudice il permesso del patto pregiudiziale, e propone il terzo che assume in sè il pagamento de' suoi debiti, il giudice dovrà aver la dovuta attenzione se forse questa istanza non fosse uno stratagemma del debitore, mediante il quale credesse evitare un concorso; se questo si verificasse, o che esistesse soltanto la menoma apparenza o sospetto d'un tale stratagemma, si dovrebbe tosto trattare questo debitore con tutto il rigore che prescrive il capitolo del

Concorso, e procedere tosto all'inquisizione voluta dal 6 92 del Regolamento.

In caso centrario poscia, trovandosi fondato il componimento, si procederà a termini del 6 465, eccettuato che i creditori concordemente si ricercassero il contrario; ed in pari tempo si dovrà, sopra istanza di un sol creditore, rilevare qual pagamento il debitore vi possa prestare della sua propria facoltà, perchè a norma del § 457, ed a vantaggio dei creditori, la più essenziale condizione pel patto pregiudiziale consiste nel sapere se il pagamento assunto da un terzo sarà ai creditori più vantaggioso di quello ch' essi possano sperare dalla facoltà del debitore; e per esattamente venirne in cognizione si deputerà un commissario che sigilli, descriva e faccia stimare la sostanza a metodo di concorso, poscia si destinerà alla massa un amministratore, e si farà tutto ciò che a tale scopo si crederà opportune; bene inteso che i creditori non volessero il contrario o domandassero altre provvidenze.

A norma del § 463 decreta il gindice l'istanza come segue: "S'intimi l'originale cogli atti A, B, C,

al primo nominato N. N., il duplo al supplicante ed una rubrica del presente decreto a cadaun degli altri creditori, con la
facoltà di farsi comunicare l'originale ed

allegati per l'ispezione dal primo nominato; e compariranno le parti all'aula verbale di questo regio tribunale il giorno ...

alle ore... della mattina per dare nel proposito le loro dichiarazioni in conformità
dell'editto che in pari tempo sarà pubblicato ed affisso. ..

L'istanza evasa in tal modo sarà intimata a tutti i creditori notificati dalla parte supplicante, cioè al primo nominato la scrittura per esteso, ed agli altri mediante rubrica, nella quale si farà l'avvertenza presso qual creditore si possa far l'ispezione dell'originale.

L'editto da pubblicarsi in questo caso sarà del seguente tenore:

"Dal regio tribunale civile di prima istanza di ... si notifica col presente editto a tutti quelli che aver potessero interesse, essere stato da N. N., con istanza del giorno...

<sup>67</sup> al num... proposto a tutti i suoi creditori " un patto pregiudiziale, con cui offre ai me-" desimi sotto la guarentia solidale di N. N., " il 50 per cento da esser pagato subitamente " ed in contanti all'atto che gli verrà resti-" tuita la massa dei beni; ed essere contem-" poraneamente stato da lui supplicato che " sentiti fossero i creditori stessi, e che indi " pronunziato venga, in caso che la plura-" lità dei voti fosse per l'accettazione, che i " dissenzienti sieno pure tenuti di accedervi. " Accordata quindi l'istanza del suddetto " N. N. pel supplicato effetto, vengono, me-" diante il presente, citati i creditori di N. " N., tanto presenti quanto assenti, a compa-" rire all' aula verbale di questo regio tri-" bunale nel giorno... alle ore...della mat-" tina per dar nel proposito la loro dichia-" razione, e per procedere indi secondo l'or-" dine prescritto dal § 363 del vegliante " Regolamento Giudiziario; coll' avvertenza " che gli assenti, in quanto non avranno di-" ritto di priorità od ipoteca, verranno con-" siderati per aderenti alle deliberazioni prese Scheidlein, vol. 1V.

" dalla pluralità dei presenti. Ed il presente " sara pubblicato ed affisso nei soliti luoghi, " ed inserito per tre successive volte nelle

" pubbliche gazzette. ,,

Si dovrà osservare che una tale processura non può mai essere intrapresa ex officio, e che il giudice l'introdurrà soltanto dietro ricerca del debitore o di quel terzo che assume in sè il pagamento dei debiti residui; al qual effetto si dovrà sempre precisare la quantità del ribasso che si vuole accordare.

In ordine al relativo decreto, emanato in regola ed a norma dell'editto, compariranno, oltre i creditori, anche il debitore supplicante, e principalmente l'assuntore dei debiti, e questi daranno contraddittoriamente a protocollo verbale le loro dichiarazioni sul punto se aderiscono o no all'offerta composizione.

In caso affermativo per parte di tutti i creditori, non si avrà più bisogno della ordinata liquidazione dei creditori con processura regolare, e basta che il giudice assuma a protocollo verbale le pretese esposte da cadaun debitore e dall'assuntore, ed annoti si-

avrà per terminato l'affare; si dovranno resti-

20 CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO, tuire al debitore le sostanze, qualora fossero state sotto amministrazione, ed i creditori potranno ricercare il pagamento dei loro crediti, secondo le stipulate condizioni, da quel terzo cho assumette in sè l'obbligo di soddisfarli. Emanata la sentenza contraria al componimento, si formerà la classificazione, e si procederà in ordine come in ogni concorso, ed in conseguenza si farà effettuare il sigillamento, la descrizione e stima della facoltà del debitore, se prima i creditori ne avessero tralasciata la ricerca. Il protocollo di cui si fece menzione potrà farsi secondo la modula seguente.

#### PROTOCOLLO

Assunto in seguito all'editto pubblicato il giorno... al num... con cui vennero citati a comparire oggi innanzi all'aula di questo regio tribunale tutti i creditori di N. N. per dichiararsi sopra il patto pregiudiziale proposto dal suddetto N.

#### Presenti

N. N. regio consigliere
e commissario delegato.
N. N. segretario ed attuario delegato,
N. N. \
creditor.
N. N. \
creditor.

N. N. ed N. N. asseriscono d'essere insieme creditori di l. 12000 dipendenti da scritture d'obbligo del giorno... e del giorno..., e dichiarano d'accettare il proposto patto pregiudiziale.



#### 22 CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO,

N. N., N. N. ed N. N., i quali asseriscono di essere insieme creditori di lir. 6000 come dai contratti e pagherò dell'anno scorso, si dichiarano di non poter accettare il proposto patto pregiudiziale, e ciò per le ragioni che a suo tempo saranno addotte.

Il qui presente debitore N. N. accetta a favor suo le dichiarazioni dei creditori assenzienti, accusa la contumacia dei creditori non comparsi, e si riserva di fare gli opportuni passi coutro i dissenzienti, onde astringerli all'accesso; e supplica che prima di tutto destinata venga una giornata per la liquidazione dei crediti e pretese degli assenzienti, ed eccitati vengano i creditori ricusanti per la nomina del loro difensore.

Il giudice fece presente ai creditori ricusanti di poter, ad oggetto dell'addimandata liquidazione e per maggior sollecitudine, nominare tosto un difensore comune.

N. N. N. ed N. N., nominano in difensore l'avvocato N. N., contro il quale i creditori assenzienti si potranno rivolgere.

Fatto a Milano . . .

N. N. consigliere. N. N. segretario. N. N. N. creditori

N. N. debitore.

N. N. assuntore dei pagamenti.

A questo protocollo verbale si potrebbe fare presso a poco il seguente decreto:

"In evasione del protocollo verbale del "giorno... al num... seguito tra N. N. ed

" ed a tutti i creditori assenzienti e ricusanti

" per loro lume e direzione. ,,

Se poi dal protocollo constasse che tutti i creditori comparsi aderirono alla domanda del supplicante, e che i crediti tutti furono senza eccezione riconosciuti dal debitore, si potrebbe dare al detto atto questa evasione:

"All'archivio il protocollo e la rispettiva convenzione, la quale sarà a cadauna delle parti intimata per estratto a suo lume e direzione. ,,

Quali sono i creditori che possono obbligarsi ad entrare nella composizione pregiudiziale? Tutti i creditori vi sono obbligati, e la legge non ne esenta che quelli soli ai quali spettasse un diritto di priorità, p. e., se nella classificatoria venissero collocati in una classe privilegiata oppure ante classes, od i quali fossero assicurati con pegno od ipoteca e volessero attenersi unicamente a questa (§ 459).

Prima che si pronunzi se alcuno sia tenuto ad accedere alla pluralità dei voti, dovranno,

 I votanti maggiori comprovare validamente e con documenti le loro pretensioni, vale a dire, saranno tenuti alla regolare liquidazione delle loro ragioni in confronto di 26 CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO, un difensore, da nominarsi anch' esso a pluralità di voti dai creditori che ricusano il patto pregiudiziale (Aul. Dec. del 9 gennaio, 1788, e § 461 del Regolamento). Il protocollo di liquidazione potrà assumersi nel modo seguente:

#### PROTOCOLLO

Assunto in ordine al decreto del regio tribunale di prima istanza di ... con cui furono citati i creditori di N. N., i quali accettarono nella giornata di ... il patto pregiudiziale proposto, per liquidare le loro pretese in confronto del difensore nominato dai creditori dissenzienti.

Actum al num...il...

N. N. regio consigliere
e commissario delegato,

N. N. difensore nominato.

N. N. )

N. N. segretario ed attuario delegato. N. N. creditori assenzienti.

N. N. debitore.

Il creditore N. N.
insinua il suo credito Il qui presente cu-

dei creditori

di lir. 5000 ital., ed interessi di lir. 1000, dissenzienti N. N. ricodal giorno..., in poi, nosce per liquido l'ine l'appoggia sulla scritsinuato credito di lir. tura d'obbligo del gior-4000, e lir. 1000 d'inno ... fatta e firmata teressi. di proprio pugno del debitore N. N. sub. A.

N. N. creditore.

N. N. difensore ut supra.

Il creditore N. N. insinua il suo credito di lir. 6000 in dipendenza dell'obbligazione del debitore N. N. data sub. B.

> Il qui presente curatore riconosce per liquido l'insinuato credito di lir. 6000 italiane.

N. N. creditore. N. N. difensore ut supra.

Così si continua con tutti i creditori, e poi si dice:

Il curatore, essendo ora terminata la liquidazione, insta che venga profferita analoga sentenza.

N. N. curatore.

Actum ut supra.

N. N. consigliere.

N. N. consigliere.

N. N. segretario.

Il giudice pronunzia indi la sentenza di liquidità con questa modula:

" Nella causa vertente tra N. N., N. N.

" ed N. N., attori da una, ed N. N. cura-

" tore nominato dai N. N., N. N. ed N.N.,

" reo convenuto dall'altra parte, in punto di

" liquidità delle loro pretese verso N. N. de-

" bitore, che ricercò il patto pregiudiziale;

" chiuso il processo verbale il...; il regio

" tribunale civile di prima istanza ha giudi" cato e pronunciato, come giudica e pro-

cato e pronunciato, come giudica e pro-

" nuncia, r. essere liquido il credito insi-

" pitale, e di lir. 1000 d'interessi, dal giorno...

in poi, dipendentemente da scrittura d'ob-

" bligo del giorno... fatta e firmata da N.

" N. debitore, sub. A; 2. essere liquido il " credito insinuato da N. N. di lir. 6000

" italiane indipendentemente dall' obbliga-" zione del debitore N. N. del giorno sub. B.

" Compensate le spese giudiziali, pagherà

" cadauna delle parti la metà dell'onorario " di questa sentenza. ..

Con la scorta di tale sentenza, che non comprova altro che la vera liquidità delle somme onde formare legalmente la maggiorità dei voti, e mediante il protocollo da cui apparisce l'accettazione degli assenzienti, il debitore propone l'azione contro i creditori dissenzienti mediante formale e regolare petizione in punto di dover accedere alla pluralità dei voti, e rispettivamente accettare il patto pregiudiziale; e quivi si procede come in qualunque altra causa. Formola della sentenza che si profferirà, dopo le liquidazioni avute, in punto di dover accedere o no alla maggiorità dei voti.

" Nella causa vertente tra Giuseppe N., " patrocinato dall' avvocato N., attore da una, " ed Antonio N., Carlo N. e Giovanni N.,

" difesi dall' avvocato N., rei convenuti dal-" l'altra parte, in punto di decisione sul patto " pregiudiziale che i detti suoi creditori sieno " tenuti ad accedere alla pluralità dei voti " rapporto al ribasso della metà del credito " del quale l'attore va debitore: chiuso il " processo verbale il giorno...; questo regio " tribunale civile di prima istanza ha giudi-"cato e pronunziato, come giudica e pro-" nunzia esser tenuti Giuseppe N., Carlo N. " e Giovanni N. ad accedere alla pluralità " dei voti, rapporto al ribasso implorato con " istanza di patto pregiudiziale del giorno ... " al num.... da Giuseppe N., della metà " dei crediti di quelle somme di cui egli va " debitore. Compensate le spese, pagherà " cadauna delle parti la metà dell'onorario " della presente sentenza. ,,

2. Ad istanza anche di un sol creditore giureranno tanto la parte debitrice quanto il terzo assuntore dei debiti, il primo di non aver del suo patrimonio nascosto alcuna cosa, nè di aver prodotto alcun debito fittizio, nè di essere passato d'intelligenza con alcuno dei creditori o col terzo medesimo intorno ad un ribasso simulato o ad un pagamento maggiore segretamente promesso; l'altro di non aver ne direttamente ne indirettamente concerti od intelligenze col debitore o suoi parenti, oppure con altre persone che per esso eventualmente si sossero intromesse, ne con alcuno dei creditori in particolare.

Cosa sarà di ragione se la maggiorità dei votanti è contraria alla composizione pregiudiziale? La legge non ha provvednto espressamente per questo caso. Ma siccome, a termini del § 459, non si può obbligare il minor numero ad accedere alla maggiorità se non allora quando i voti maggiori dimandassero il ribasso, ed in generale dovendo i dissenzienti essere scrupolosamente conservati in tutti quei diritti che ad essi concede la legge (Aul. Dec. del 9 gennaio, 1789); così non può aver luogo il patto pregiudiziale nel caso che il maggior numero dei votanti fosse dissenziente. Il decreto sul protocollo, in cui la pluralità dei creditori ricusa d'aderire alla domanda del debitore, è il seguente:

"In evasione del protocollo verbale del " giorno ... al num..., seguito tra N. N. ed " i suoi creditori N. N., N. N., N N., ecc., " in punto d'adesione del patto pregiudi-" ziale proposto dall'attore coll'istanza del " giorno... al num. ...; questo regio tribu-" nale civile di prima istanza desumendo " dalla pluralità dei voti non esservi stato " aderito all'istanza del supplicante, decre-" tando, dichiara non farsi luogo al patto " pregiudiziale proposto da N. N. con istanza " del giorno... al num... Compensate le " spese, sarà a carico delle parti in comune " l'onorario di questo decreto, Il che s'in-" timi ad ambe le parti per loro lume e di-" rezione. ,,

Sembra, per altro, qualors non venisse acconsentito alla composizione pregiudiziale, ed il debitore avesse, 'mediante la relativa sua istanza, confessata l'insolvenza, che il giudice in tal circostanza debba senza perdita di tempo decretare a norma del § 47 l'aprimento del concorso.

La conclusione del patto pregiudiziale porta l'effetto

- a) Che quegli che in tale maniera assumette in sè i debiti d'un altro, è in obbligo di soddisfare i creditori a tenore del patto stipulato, ovvero di prestare idonea cauzione pel promesso futuro pagamento (§ 458). Fit expromissio, dicono le leggi, ed il debitore di prima n'è liberato (1).
- b) La composizione pregiudiziale effettivamente conchiusa ha la forza di sospendere qualunque atto esecutivo, ma il patto ancora in pendenza non potrà mai arrestare od in-
- (1) L'espromissione si avvicina di molto alla fidejussione, ma si distingue dalla circostanza che con essa intieramente viene estinto il debito principale e l'obbligazione del debitore di prima; ove all'incontro nella fidejussione il primo debitore continua a rimanere obbligato. Fra la delegazione e l'espromissione passa poi la differenza, che uella prima vi occorre l'approvazione del vecchio debitore, e nella seconda, al contrario, non rendesi assolutamente necessaria, in modo che ad onta del suo rifiuto, p. e., egli diviene sciolto e libero da qualunque debito assunto da un terzo.

Scheidlein, vol. IV.

34 CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO, terromperlo (Aul. Dec. del 4 novembre, 1791).

§ 465.

Quando nel rilevare lo stato attivo e passivo di un negoziante si scoprisse che i creditori vanno a perdere sui loro crediti più del dodici per cento, si dovrà farne rapporto al dicastero o tribunale competente per la soppressione di siffatto negozio mercantile decaduto, qualsiansi le 'condizioni che pel componimento de creditori si venissero a proporre.

§ 466.

Quand'anche fosse seguito il componimento dei creditori col loro debitore, ma il debitore però fosse convinto o confesso, o vero per fondati motivi sospetto di frode, dovrà il giudice, malgrado l'accomodamento suddetto, procedere contro di lui ex officio, ed imporgli la pena che sarà di giustizia.

Il debitore potrebbe andar esente dall'inquisizione e relativa pena solo allora quando l'accomodamento con cio venisse sconcertato, ed i creditori, ne fossero di troppo pregindicati (2).

(2) Nel nuovo Regolamento di Borsa mercantile, emanato il 2 luglio, 1804, e pubblicato in Tricste, si riuviene al capitolo XIX una specie di accomodamento fra i negozianti che in qualche punto differisce dal Regolamento Giudiziario. Egli è del seguente tenore:

§ 162. « Anche senza compromesso sarà libero alle persone addette al commercio di ricorrere alla Borsa per procurare l'accomodameuto di differenze in affari mercantili, però avanti l'apertura di un formale concorso degl'individui caduti nello stato d'insolvenza. »

§ 163. « Sopra simili ricorsi il primo deputato nominerà uno o due membri della deputazione o della consulta, unitamente all'attuario, per conferire con le parti, e procurare il bramato accomodamento. »

§ 164. « Se l'accomodamento si effettua, sarà questo presentato con la soscrizione delle parti e dei commissari per la di lui custodia nell'archivio della Borsa. »

§ 165. " Fra gli accomodamenti s'intende quello ancora che taluno, addetto al commercio,

36 CAP. XXXII, MORATORIO X PATTO, ECC. e ridotto per infortunio allo stato di momentanea od assoluta insolvenza, bramasse di fare coi suoi creditori.»

§ 166. " Tostochè però si trattasse di un debitore che si fosse o assentato od occultato, o che la deputazione od i suoi commissarj comprendessero che il fallimento sia doloso o colposo, si ti oncherà qualunque trattativa, nè più la Borsa vi si avrà da ingerire.

#### CAP. TRENTESIMOTERZO

#### DELLA CESSIONE DE'BENI.

# \$ 467.

CHIUNQUE per causa d'infortunio e senza propria colpa sarà ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti, avrà la facoltà di domandare che contro la cessione di tutte le sue sostanze ai creditori, 1. esso venga dichiarato libero dall' esecuzione personale; 2. gli sia permesso di ritenere i vestimenti, letti ed altre suppellettili che saranno indispensabili al medesimo, alla moglie ed ai figli non ancora provveduti di sussistenza; 3. siano continuati pure sì a lui come alla moglie ed ai figli non provveduti altronde gli alimenti assolutamente necessari in ragione di dieci fino a trenta soldi al giorno per cadauna persona: dopo la di lui morte non avranno però nè la moglie ne i figli alcun diritto a questo provvedimento.

## § 468.

Il debitore non potrà domandare il proprio mantenimento, fuorchè ai seguenti creditori, e secondo l'ordine qui stabilito: 1. quelli la pretensione de' quali derivasse da una donazione o atto di mera beneficenza del debitore; 2. ai congiunti di sangue, ascendenti e discendenti; 3. alla moglie colla quale il debitore si troverà in pacifica convivenza, ovvero, se in divorzio, allorchè questo sarà seguito per colpa di essa; 4, a fratelli e sorelle consanguinei ed uterini.

# § 469.

Qualora però i consanguinei ascendenti o discendenti, la moglie, i fratelli e le sorelle avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, o pure se il debitore fosse in grado di procurarsi da sè stesso la sussistenza (ciò che il giudice deciderà dal complesso delle circostanze), in questi casi il debitore non potrà pretendere gli alimenti come sopra. Dal contenuto di questi paragrafi si deduce che il debitore non è autorizzato a chiedere gli alimenti che dalle persone entro espresse, e ciò pure coll'osservanza del § 469. Sarà quindi sempre la più grande ingiustizia di far contribuire i creditori che col debitore non hanno alcun vincolo di sangue o di gratitudine.

Questo favore, dai creditori usato inscientemente o per forza, non farebbe che aumentare il numero dei debitori, e sarebbe una mal intesa generosità. Secondo l'opinione dei molti, per non dare du parte del giudice alcun indizio ad altri debitori, non si dovrebbe neppure ai creditori (qualora volontariamente volessero, commossi da pietà verso il cedente, accordargli gli alimenti) concedere che tale accordo sia fatto in giudizio e messo a protocollo come altre cose di ragione; salvo sempre loro di fare estragiudizialmente quelle opere che crederanno buone ed opportune alla miseria di un infelice debitore.

Per altro l'istanza di cessione de'beni sospende l'arresto personale contro il debitore, ed il giudice non potrebbe farlo eseguire, quand'anche fosse già prima accordato, se non dopo decisa la questione se la domanda di cessione de' beni abbia luogo o no (Aul. Dec. del 21 maggio, 1791).

# \$ 470.

Chi vorrà usare del benefizio della cessione de beni, dovrà formare un elenco di tutti i suoi creditori, come pure una specifica di tutto il suo avere, o sia stato attivo, e presentare l'uno e l'altra al giudice, alla di cui giurisdizione sarà sottoposto, con una supplica, nella quale egli dovrà esporre tutto ciò che crederà di poter domandare contro i suoi creditori.

## § 471.

Sopra tale supplica il giudice dovrà assegnare una giornata per conoscerne il merito, c decidere ciò che di ragione; ma non sarà permesso al supplicante alcun raggiro.

4r uto

Chiunque vorrà cedere i suoi beni è tenuto di presentare, tosto che perviene a conoscer la propria incapacità di pagare i suoi debiti, una nota de'suoi creditori, non che una specifica di tutto il suo avere al giudice cui va soggetto, con un'istanza diretta in confronto di tutti i crediteri da nominarsi, in cui dee esporre e provare i suoi infortunje le vicende che lo ridussero a tale stato d'insolvenza, supplicando perchè accordati gli sieno i benefizi contemplati nel § 467 del Regolamento. Siccome la domanda in generale debb'essere spiegata con tutta la possibile chiarezza e precisione (6 7), così ne segue che il debitore è obbligato a precisare anche in questo caso quali vestimenta, biancherie, letti e suppellettili, non che quale somma debbasi corrispondergli pel giornaliero suo mantenimento.

La confessione poi del debito, che depone il cedente a termini del § 470 nella specifica di tutte le sue passività, non servirà se non di prova contro lo stesso debitore, e non potrà quindi pregiudicare i creditori nel diritto di chiedere al concreditore annunziatosi la rego42 CAPITOLO TRENTESIMOTERZO, lare liquidazione della sua pretesa (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. n n).

Sopra l'istanza del debitore, prodotta coi requisiti voluti dal paragrafo antecedente, il giudice assegnerà una giornata per conoscere il merito della cessione, ed aprirà nel medesimo decreto, a termini del § 475, il concorso dei creditori , senz' aspettarne l'esito della sessione ordinata (Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, lett. z). Il decreto sarà il seguente: " All'archivio il duplicato di quest'istanza " coll'originale stato attivo e passivo, e s'in-" timi personalmente l'istanza originale cogli " allegati A usque F al primo nominato dei " creditori ; ed a ciascun degli altri una ru-" brica colla copia del decreto, colla facoltà " di farsi comunicare dal primo l'originale " per l'ispezione; e compariranno le parti " all'aula verbale di questo regio tribunale " il giorno . . . alle ore . . . per conoscere " il merito della cessione de'beni. Frattanto " gione del cedente; e si pubblichino i cor-" rispondenti editti col termine di mesi tre " per le insinuazioni delle pretese dei credi-" tori; e si deputa in curatore ad lites l'av-" vocato N. N., e per la destinazione dell'am-" ministratore interinale si prefigge il giorno... "e le ore . . . Restano inoltre delegati il " segretario N. N. e l'attuario N. N. pel " rispettivo sigillamento, inventario e stima, " da effettuarsi coi periti N. N. ed N. N. nel " giorno . . .; e finalmente per la elezione " di un amministratore stabile, per la con-" ferma del provvisoriamente nominato, e per " la delegazione dei creditori si deputa la " giornata del . . . e le ore . . . in cui tutti " i creditori insinuati dovranno comparire: " e perciò si daranno a tutti i delegati gli " opportuni ordini di conformità per loro " norma e direzione. ..

(Vedi rapporto all'aprimento del concorso il capitolo IX del Regolamento).

Nella giornata prefissa per conoscere il merito della cessione saranno da assumersi in protocollo le deduzioni del debitore e dei 44 CAPITOLO TRENTESINOTERZO, creditori; e qualora i creditori si opponessero alla domanda, si dovrà sopra di esse, senza permettere alcun raggiro o prolissità, decidere con sentenza come di ragione. La sentenza si potrà stendere in questo modo:

tenza si petrà stendere in questo modo: " Nella causa vertente tra N. N. cedente 41 i suoi beni, patrocinato da N. N., da una " parte, ed i suoi creditori N. N. difeso dal-" l'interveniente N. N., N. N., patrocinate " da N. N. (qui saranno inseriti tutti i cre-" ditori), ecc., dall'altra parte, in punto di " riconoscimento del merito della cessione dei beni fatta da N. N., come dalla sua " supplica del giorno . . . al num. . . ., per " l'effetto dei tre benefizi implorati dal dette " cedente, cioè dell'esenzione di ogni esecuzione personale, del vestiario ed alimenti, 44 come nella detta supplica; chiusi gli atti " del processo verbale il giorno . . .; l'I. R. " tribunale civile di prima istanza ha giudiar cato e pronunziato, come giudica e pro-" nunzia libero ed esente il N. N., cedente i suoi beni, da ogni esecuzione personale. 44. Ha inoltre giudicato e pronunziato doversi

"assegnare al detto N. gli effetti tutti descritti nella specifica, allegato D (il quale
sarà posto in archivio); ed ha finalmente
giudicato e pronunziato non aver luogo la'
domanda degli alimenti fatta dal cedente,
e quindi non esser tenuti i soprannominati
creditori alla prestazione di lir. 3 al giorno
a titolo d'alimenti domandati dal suddetto
N. N.: compensate le spese, sarà a carico
comune delle partil'osorario della presente
sentenza, ecc. ecc.,

Qualora tutti i creditori acconsentissero alla domande o si fossero già convenuti col creditore sui benefizi conceduti dalla legge, non si avrà più bisogno di profferire una sentenza in tal proposito, e si assumerà soltanto a protocollo la convenzione fra loro seguita o le dichiarazioni dei creditori per tutti gli effetti di giustizia, e si evaderà poscia il protocollo e l'istanza colle seguenti formole di decreto.

Sul protocollo: "All'archivio il protocollo
" e la rispettiva convenzione giudiziale, la
" quale s'intimera per estratto a cadauna
" delle parti. 27

Sull'istanza del cedente per subattergato: "In evasione del protocollo verbale del " giorno . . . al num. . . . seguito tra N. N., " N. N. ed N. N. (qui s'inseriscono tutti i " creditori) in punto di riconoscimento del " merito della cessione dei beni fatta da N. " N. all'effetto dei tre benefizi contemplati 4 dal § 467; questo regio tribunale civile di of prima istanza, essendosi i suddetti credis tori tutti dichiarati concordemente aderenti " alla domanda del supplicante N. N., de-" cretando, dichiara esser libero ed esente " il detto N. N. da ogni esecuzione perso-" nale, e poter egli avere i vestiti e mobili " tutti indicati nella specifica sub. D. Il che " s'intimi a tutte le parti per loro lume e " direzione. ..

La specifica e l'elenco voluti dalle leggi saranno formati come segue :

## Specifica dello stato attivo.

#### ATTIVO.

| In mobili, come appare dall'alle-     |        |          |
|---------------------------------------|--------|----------|
| gato A lir.                           | 2000   | _        |
| In crediti, come dalla specifica B.,, | 500    | _        |
| In stabili, come dalla perizia C.,,   | 1 50o  | <u> </u> |
| In effetti d'oro e preziosi, danaro,  |        |          |
| come dall'allegato D ,,               | 3о     | _        |
| In effetti, come dall'allegato E ,,   | 2000   | _        |
| In un legato vitalizio, come da       |        |          |
| istromento F ,,                       | 1000   | _        |
| Nel salario che percepisce come       |        |          |
| Regio Attuario dell'ammini-           |        |          |
| strazione N ,,                        | 5000   |          |
| Somma dello stato attivo. lir. 1:     | 2030 - | _        |

# Elenco dei creditori.

#### PASSIVO.

| Giovanna Sandri, nata Poli, per<br>pagamento di sua dote. lir. 3000<br>Giorgio Frinzi, mercante a per |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |
| danaro imprestato ,, 400                                                                              |
| Angelo Salomoni (Negozianti in,, 1000 —                                                               |
| Leon Battaglia   permerci som-,, 2000 -                                                               |
| Isacco Brander (ministrate . ,, 1500 —                                                                |
| Il Regio Fisco per una multa. ,, 8000 -                                                               |
| N. N. fratelli per eredità della                                                                      |
| N. N ,, 15010 -                                                                                       |
| And the same same same same same same same sam                                                        |
| Somma del passivo lir. 30910 —                                                                        |
| N. N. ,,                                                                                              |

Se accadesse, come è solito, che alcuni creditori aderissero alla dimanda del cedente ed altri si opponessero o non comparissero nella giornata, si dovrebbe pure profferire la relativa sentenza: e siccome in questo capitolo non si fa menzione della norma dietro la quale dovrassi giudicare la maggiorità dei voti, così non rimane altro che di attenersi a quanto prescrive il capitolo precedente intorno al patto pregiudiziale, e particolarmente nel § 459, ove gli assenti sono tenuti come aderenti alla conclusione che sarà stata presa a pluralità di voti.

Alcuni giudici cercano d'introdurre l'uso di farsi presentare dai debitori cedenti due suppliche separate, cioè una con cui cedono i loro beni, e sopra la quale si apre il concorso come d'ordine senza fare menzione del prescritto dal § 471 del Regolamento, ed un'altra con cui addomandar possono i benefizi a loro spettanti ; e questa poscia viene decretata da alcuni per la risposta entro il termine prescritto dal § 31 del Regolamento, e da altri viene prefissa sopra di essa la giornata per riconoscer il merito della cessione. Quantunque questa processura non sia irregolare, senza parlare d'altri inconvenienti che ne risulterebbero, è per altro contraria al chiaro tenore delle legge, la quale nel § 470

dice di doversi, nel caso che si voglia usare del benefizio della cessione, presentare una supplica nella quale sia esposto tutto ciò che si crederà di poter domandare ai suoi creditori. Non vuole dunque la legge chè sia separata la dichiarazione di cedere i beni dalla domanda dei benefizi, i quali si sottintendomo nell'ultima espressione del paragrafo mede-

## \$ 472.

simo. Ed inoltre nel § 471 prescrive essa troppo espressamente la processura verbalo sopra tale supplica, per voler seguire la norma del § 30 dello stesso Regolamento.

Chiunque intenderà fare la cessione dei beni, sarà tenuto, anche ad istanza d'un sol creditore, di confermare con giuramento lo stato attivo e passivo che avrà presentato, e di promettere, pure sotto giuramento, ch'esso pagherà possibilmente i suoi debiti a misura dei mezzi che potrà acquistare nel tratto successivo.

# § 473.

al debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione de'beni, potrà ritenere sopra la sostanza che avesse acquistato in seguito, quella porzione che sarà necessaria al mantenimento proprio, della moglie e dei figli non provveduti d'altronde; ciò però è da intendersi soltanto in riguardo agli antichi creditori ai quali esso avrà ceduto i suoi beni.

All'ultima espressione di questo paragrafo si dovrà, rispetto ai nuovi creditori, aggiungere ancora ciò che segue. Un debitore il quale dopo la cessione dei beni acquistò delle nuove sostanze, si trova in riguardo a queste, e relativamente a'suoi creditori che al tempo della cessione non vi esistessero, nella stessa condizione come se mai non fosse seguita cessione di sorta, ed egli non potrà di questa sostanza ritenere cosa alcuna in pregiudizio dei nuovi creditori medesimi, sotto pretesto che questa sia occorrente al mantenimento

di lui, della moglio e de'figli altronde per anco non provveduti (Aul. Dec. dell' 11 set-

tembre, 1784, lett. q).

52

Si domanda se questa legge abbia da valere anche nel patto ed accomodamento pregiudiziale. Verificandosi in questo una espromissione, si scioglie per sempre il debitore da qualunque obbligo verso i creditori in riguardo ai quali ebbe luogo la trattazione pregiudiziale. In questo caso prescrive provvidamente il § 464 del Regolamento che dopo conchiuso il patto pregiudiziale non si potrà sul ribasso accordato promovere alcuna pretensione ne contro la persona del debitore, nè contro le sostanze da lui acquistate posteriormente al patto pregiudiziale, eccetto se nel patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un' espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento dei creditori.

§ 474.

Se un debitore avrà presa la fuga; si sarà occultato; non potrà dimostrare un vero in-

fortunio; ovvero dopo che gli sarà 'già nota la sua impotenza di pagare, avrà pagato o coperto alcuni creditori, contratto nuovi debiti; o non avrà manifestato sinceramente il suo stato attivo e passivo; o finalmente avrà agito dolosamente in altro nodo, in tutti questi casi si dovrà procedere contro il medesimo exofficio, ed anche all'inquisizione criminale secondo la natura delle circostanze.

#### \$ 475.

Tosto che il debitore avrà denunziata la propria insolvenza, si dovrà aprire il concorso senza aspettare l'esito della sessione ordinata nel § 471.

Per rilevare i casi contemplati in questi due paragrafi, è prescritto dal § 92 del Regolamento che il giudice subito dopo l'aprimento del concorso proceda all'inquisizione contro l'oberato, e decreti anche contro di esso l'arresto qualora fosse sospetto di fuga.

Quanto alla processura, da praticarsi ex officio rispetto all'oberato, prescritta dal § 474, saranno da osservarsi le seguenti regole:

- r. Quando il concorso viene pubblicato contro un oberato a sua istanza o per qualche altra causa legale, senza ch'egli abbia domandato i benefizi legali, allora si procederà contro di lui senza dilazione alcuna, a fine di verificare se egli per puro infortunio, o per colpa o dolo sia caduto nello stato d'insolvenza.
- 2. Qualora poi l'oberato avesse introdotta la sua domanda de benefizi legali, si potrà soprassedere alla suddetta processura fintanto che sia seguita la decisione del merito dei benefizi legali, semprechè l'oberato o colla fuga o coll'occultarsi o con altri fatti ed emergenti indizi pon dia evidenti motivi di sospetto, nel qual caso si dovrà immediatamente procedere contro di lui.
- 3. Accordati al cedente i benefizj legali, non avră più luogo alcuna processura contro di lui, reggendo in tal-caso la presunzione d'esser egli caduto nell'insolvenza per puro infortunio. Qualora poi venisse scoperta fra lui ed i creditori una qualche collusione tendente ad eludere il rigore delle leggi ed a

sottrarre lo stesso cedente al meritato castigo, si dovrà niente di meno far luogo alla prescritta processura; come pure

4. Si dovrà generalmente fare lo stesso ogni qual volta emergessero prove o positivi indizi

de'fatti accennati nel § 474.

5. Alla formazione di tal processura la presidenza deputera due consiglieri con un attuario, a fine di esaurire intieramente l'argomento, informando il tribunale se ed in quanto il debitore si sia reso colpevole nel fatto della sua insolvenza, oppure so questa gli sia sopravvenuta per puro infortunio.

6. Quanto al metodo da osservarsi nella formazione di questa processura, esso sarà il seguente: Si citerà con semplice decreto il debitore, qualora cioè non vi sia pericolo della di lui fuga od occultazione, e si assumeranno a protocollo sopra opportuni interrogatori quelle deposizioni e quegli schiarimenti che vagliono a mettere in chiaro la quistione, se ed in quanto gli possa venir imputato il fatto della sua insolvenza. Qualora occorra di sentire a tal fine anche altre

persone, le medesime dovranno essere citate, e si assumeranno le loro deposizioni, oppure, se sono domiciliate in un altro territorio, se ne ricercherà il giudice del luogo. In somma, siccome tale processura incumbe al giudice ex officio, così dovranno essere messi in opera tutti quei provvedimenti che tendano a tale scopo e che possano meglio dilucidare l'argomento.

7. Qualora il debitore si renda sospetto di fuga, o che sia effettivamente fuggito o si occulti, e che al tribunale importi assai eper rilevanti motivi di aver presente la sua persona, in tai caso si potrà procedere al di lui arresto personale facendolo effettuare mediante requisitorie dirette alla direzione di polizia, o al giudice del territorio ove esso dimora.

8. Terminato l'operato della commissione, se ne farà il referato nel consiglio per l'opportuna decisione dell'affare. Se dal medesimo non risultasse alcuna imputabilità contro il debitore, gli dovrà essere ciò intimato con decreto per sua giustificazione, ordinando nel medesimo tempo il di lui rilascio dall'arresto, quando questo fosse stato prima eseguito.

9. All'incontro, quando il tribunale trovasse risultarne indizi sufficienti di qualche reità criminsle, egli dovrà tosto comunicare gli atti al giudice criminale per l'ulteriore processura, ricercandolo dell'analogo riscontro intorno all'esito che avrà avuta l'inquisizione. Trovando il giudice criminale fondatii comunicatigli indizi, egli ordinerà tosto la catturazione dell'inquisito, oppure il suo trasferimento nelle carceri criminali.

ro. Ma qualora il giudice criminale non trovi qualificati i fatti del debitore per la processura criminale, egli restituirà gli atti, ed allora il tribunale civile potrà nuovamente prendere l'affare in matura deliberazione, decretando quella pena che dietro le leggi troverà corrispondente al caso, avuto però riflesso all'arresto che il debitore avesse per avventura già sofferto, rendendone sempre inteso per via di decreto il reo; e qualora si progunzi per la pena d'arresto, ricercando dell'esecuzione la direzione di polizia.

## CAP. TRENTESIMOQUARTO

#### DELLA RESTITUZIONE IN INTIERO.

## \$ 476.

In virtù del presente Regolamento compete la restituzione in intiero, 1. alla parte senza di cui colpa sarà scaduto un termine perentorio; 2. quando sarà emanata una sentenza contro chi avrà in seguito trovati nuovimezzi probatori a suo favore che siano attendibili, ed i quali il medesimo non avea potuto sapere o ritrovare prima. Contro la scadenza dei termini per la produzione dei gravami e loro risposte d'appello e di revisione non avrà però luogo la restituzione in intiero.

Col presente Regolamento si stabiliscono due casi particolari nei quali può la parte pregiudicata implorare il benefizio della restituzione in intiero; questi sono,

a) Quando è scaduto senza sua colpa un termine perentorio. Contro il termine spirato per presentare i gravami appellatori non ha però luogo la restituzione in intiero (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787). Dovrà accordarsi bensì questo benefizio contro il termine scaduto a produrre un ricorso; e qualora per altro ciò fosse necessario pel motivo che esistono ragioni in favore d'un terzo, non potrà mai essere d'impedimento la circostanza che il decreto, contro del quale s'intende interporre il ritardato ricorso, sia emanato senza esserne stata previamente sentita la parte contraria (Aul. Dec. dell' 8 gennajo, 1705, lett. a). In egual modo alla parte condannata mediante una nozione è permesso di domandare la restituzione quando il termine accordatole per presentare la sua petizione provocatoria in confronto dell'uffizio fiscale è scaduto senza sua colpa (Aul. Dec. del 16 febbrajo, 1792).

b) Allorchè sarà emanata una sentenza contro chi avrà in seguito trovati mezzi probatori a suo favore che sieno attendibili, ed i quali il medesimo non avea potuto sapere o ritrovare prima. Questa restituzione ob Incumbe al giudice nella decisione di una causa in punto di restituzione in intiero ob noviter reperta di esaminare se le prove nuovamente sieno rilevanti e qualificate talmente, che col loro mezzo vengano perfettamente comprovate le circostanze di fatto; e dietro tale esame dovrà poi decidersi aver luogo o no. l'implorata restituzione.

Dovendo ciascheduno comprovare la ragione della sua istanza, non si può dubitare che chi insta per la restituzione ob noviter reperta, de dimostrare di non aver potuto sapere o ritrovare prima i nuovi mezzi probatori; ora si domanda, come dimostrare tale circostanza, che quasi sempre si appoggia soltanto sulla propria scienza? Perchè non poter, come nell'istanza pel giudiziale permesso d'addurre nuovi amminicoli a termini de' §§ 40 e 45, comprovare questa mediante il giuramento? L'autore opina che il giuramento del sup-

plicante possa essere sufficienteper tale prova in riguardo all' analogia dei casi. Se poi il libello di restituzione è corredato di nuovi certificati in prova di quanto si asserisce, non occorre che vi sieno uniti già gli articoli probatori, o che vivenga offertoil giuramento suppletorio, perciocchè tanto l'uno quanto l'altro spetta soltanto alla causa in merito dopo ch'è stata ammessa la restituzione in intiero (Aul. Dec. del 20 aprile, 1702).

Se il termine per la restituzione in intiero ob lapsum temporis fosse pure spirato, la parte per sanare tale trascuranza non potrà mai implorare un'ulteriore restituzione, perchè altrimenti le controversie non verrebbero mai al loro fine, e le petizioni prodotte non arrebbero alcun fondamento.

Il giudice non potrà rigettare ex officio un istanza prodotta per la restituzione in intiero pel motivo che non vi esistano ragioni sufficienti per la restituzione, o perche la petizione non è istruita a dovere (Aul. Dec. del 3o settembre, 1785).

Se però la petizione peccasse nella forma,

ed avesse dei vizj esterni visibili e contrarj al prescritto dal Regolamento Giudiziario, è fuori di ogni dubbio che il giudice dovrebbe restituire l'atto coll'avvertenza alla parte di emendare i falli di cui si tratta (Risoluzione

del 31 ottobre, 1785, lett. f).

c) Un terzo caso di restituzione in intiero è contenuto negli Aul. Dec. del 13 settembre, 1787, e del 5 luglio, 1795. Se da una parte fossero prodotti in causa dei testimoni, ammessi già anche con sentenza interlocutoria, i quali morirono prima di essere esaminati, la parte producente non potrebbe sostituire un altro testimonio in luogo del defuuto; quand'anche fosse dello stesso comune, od avesse le stesse condizioni dell'altro. In tal caso non rimarrebbe quindi altro spediente che d'intentare l'azione di restituzione in intiero sul punto di poter produrre dei nuovi testimoni in luogo dei defunti, ed il giudice, qualora non si frapponesse altro ostacolo che quello della seguita morte, potrebbe senz' altro dar luogo a tal genere d'azione.

d) Chi per una lesione sofferta in causa di

un fatto obbligatorio credesse di poter addomandare la restituzione in intiero, dovrebbe ricorrere alle leggi contenute nel Codice Givile (Si vedano in questo proposito Dig. lib. IV, tit. 1, 8, L. 28, tit. 6, L. 48, tit. 23, di Finsterwalder, lib. I, Observ. 94 e sequ.; non che Vossio, § 345 e seg.) (3).

(3) La base delle ragioni determinate per esser restituito in intiero sta da una parte nella qualità della persona da porsi nel primiero suo stato, e dall'altra nel motivo dal quale derivò la lesione. Fra i motivi si annoverano dolus, metus, vis, absentia, capitis deminutio, alienatio, iudicii mutandi caussa. Le persone che meritano la restituzione sono i minori, lo Stato, la chiesa, le fondazioni pie, ecc.

Le ragioni indeterminate si fondano sulle parole ben note dell' editto romano i ilem si quae alia mihi justa caussa esse videbitur, in integrum restituam. Qui appartengono tutti i casi che non ispettano alla categoria di quelli disopra annunziati, ma i quali sono di tale qualificazione, che sarebbe ingiusto di denegare la restituzione in intiero: così, p. e., la

#### 64 CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO,

Contro la prescrizione compiuta non ha luogo in particolare alcuna restituzione in intero.

## \$ 477.

Nel primo caso dovrà la parte domandare la restituzione in intiero entro quattordici giorni dopo che sarà scaduto il termine pe-

povertà, una continua malattia, un errore perdonabile, il fallo del giudice, ecc. ecc.

Per ottenere la restituzione non è sempre necessario che chi la dimanda faccia vedere ch'è stato inganuato dal dolo della parte avversaria, ma basta in molti casi che concorra una lesione di altra natura, se sia tule che debba avere questo effetto (L. 36, ff. de verb. obl.); p. e., se un minore ha preso in prestito danaro che ha malamente impiegato, la buona fede del suo creditore non impedirà la restituzione. Così un maggiore che si trova leso notabilmente in una divisione, la farà riformare, ancerchè non si possa imputare alcun dolo al suo socio (si veda il Codice Civile, e l'opera di Domat, tom. VI, lib. IV, tit. 6, pag. 64, edizione di Venezia, 1803).

rentorio, altrimenti non sarà più ascoltata. Questi quattordici giorni si devono contare dal giorno in cui l'ordinazione, alla quale avrebbesi dovuto dare esecuzione entro un certo termine, sarà stata notificata alla parte ovvero al di lei patrocinatore, e l'impedimento che vi ostava sarà cessato. Nel secondo caso all'incontro potrà domandarla, fino a tanto che la ragione non sarà estinta dalla prescrizione.

Questo paragrafo tratta del tempo entro il quale si può chiedere la restituzione in intiero.

- a) Contro la scadenza d'un termine perentorio si dee domandare la restitucione entro 14 giorni decorribili dal momento in cui la parte o il suo patrocinatore venne a conoscere la trascuranza del termine suddetto, cioè, nel caso di una scrittura nou presentata in debito tempo, entro 14 giorni dopo l'intimazione del decreto che ingiunse l'inrotulazione degli atti (Risol. del 31 ottobre, 1785, lett. ħ h).
  - b) Se la parte lesa implorar vuole la resti-Scheidlein, vol. 1V. 5

tuzione in intiero contro una sentenza perchè ritrovò dei nuovi documenti in suo favore. à autorizzata a domandarla fino a tanto che la sua ragione non sarà estinta dalla prescrizione (p. e. entro 3o anni dopo l'intimazione della sentenza) (4).

(4) Le restituzioni in integrum debbono dimandarsi entro il tempo stabilito dalle leggi. Spirato questo termine, rimane estinta l'azione per dimandarle. Il tempo di questa prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa per chiedere la restituzione. In conseguenza pei minori comincia dal giorno in cui sono usciti dalla minorità; pei maggiori dal giorno in cui hanno proposto il loro gravame.

Per ciò che appartiene agli eredi che dimandano la restituzione, il tempo della prescrizione si conta in maniera, che si unisce il tempo decorso contro di essi col tempo ch'era già decorso contro coloro cui succedono, Ma se l'erede fosse minore, il tempo della prescrizione contro di lui non si unirebbe a quello del defunto se non dopo la sua maggior età, perchè sarebbe egli restituito in inc) Dimandandosi la restituzione in intiero onde poter produrre un nuovo testimonio in luogo dell'ammesso defunto, sarà questa da riguardarsi come qualunque altra restituzione ob noviter reperta, e si dovrà, rispetto al termine, osservare generalmente il prescritto dalle leggi civili (Aul. Dec. del 5 luglio, 1795).

Può egli il giudice licenziare un'istanza di restituzione troppo tardi presentata? Il

tegrum per aver mancato di dimandare la restituzione durante la sua minorità.

La minorità in Austria non finisce se non nell'ultimo momento del vigesimoquarto anno compiuto, contandosi dal momento della nascita di colui che pretende essere restituito in integrum. Perciò un minore può essere estituito contro gli atti che han preceduto quest'ultimo momento.

Il tempo della prescrizione differisce secondo la varietà degli oggetti. Tutti i diritti contro il terzo si estinguono di regola col non uso di 30 anni, e col silenzio osservato durante questo tempo (vedansi gli articoli 1478 sino al 1491 del Codice Civile Austriaco).

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO. 68 giudice di prima istanza non potrà mai rigettare ex officio un' istanza per restituzione in intiero, e dovrà procedere su d'essa come sopra ogni altra petizione. Così si esprime l'Aul. Dec. del 30 settembre, 1785, è continua dicendo che si dee decretare la petizione per la comparsa all'aula verbale, in cui l'avversario può dedurre le sue eccezioni sul punto della fuori di tempo presentata petizione, ed allora questa trascuranza eccepita dall'avversario porta l'effetto che al supplicante viene restituita la sua petizione. Nel' caso però che la controparte sopportasse tacitamente la produzione fuori di tempo e contestasse le ragioni in merito del supplicante, allora rinunziato avendo essa al vantaggio che poteva ritrarre dalla ritardata produzione, dovrà anche il giudice ponderare le ragioni della supplica, e secondo quella decretare come di ragione, ed in modo come se tutto fosse stato prodotto in tempo prescritto (Risol. dell'11 settembre, 1784, lett. u). Se però accadesse che l'avversario non rispondesse ad

una tale petizione, allora si dovrebbe resti-

tuire al supplicante la petizione per motivo della ritardata produzione, senza entrare nel merito da lui addotto, attesochè la mancanza della risposta in tal caso non può tenersi per rinunzia al diritto che gli compete (Risoluzioni dell' 11 settembre, e 31 ottobre, 1785, lett. o o, ed Aul. Dec. del 19 maggio, 1786, lett. b).

Il termine che viene conceduto alla parte che fu condannata mediante nozione dell'amministrazione delle finanze, per produrre la sua petizione provocatoria, è pure annoverato fra i perentori, i quali essendo spirati senza colpa, dee ricercarsi la restituzione in intiero entro giorni 14, dopo la cui scadenza l'ufficio fiscale sarà libero da ogni provocazione. Tuttavia si potrà domandare la restituzione contro una nozione passata in giudicato, come contro ogni altra giudiziale sentenza, entro il termine comunemente prefisso dalla prescrizione; ma allora la parte che la impetrò dovrà per la pretesa del creduto suo diritto entrare in giudizio in qualità di attore, ed addurre i mezzi probatori contro la nozione medesima.

## \$ 478.

Se anche taluno avesse diritto di chiedere la sua indennizzazione dal suo patrocinatore ovvero da un terzo, e potesse conseguirla dal medesimo, avrà ciò non ostante la facoltà di domandare la restituzione in intiero.

A tenor delle leggi romane la restituzione in intiero era un rimedio straordinario, ed in tale qualità non poteva per regola servirsene colui che era certo di conseguire le sue ragioni nella via regolare, o sia col rimedio ordinario (L. 16, ff. de minor.). A norma di questo Regolamento, colui che ha diritto di chiedere la propria indennizzazione da un terzo, è pure autorizzato a ricercare la restituzione in intiero. Da ciò ne segue che presso di noi la restituzione in intiero non è un rimedio straordinario o sussidiario. Può quindi essere restituita in intiero anche la parte che fosse pregiudicata dalla condotta del suo patrocinatore. Il giudice ha la libera facoltà di esaminare fondatamente le ragioni dell'addomandata restituzione, ed è obbligato a condannare il patrocinatore colpevole all'abbonumento delle spese giudiziarie incontrate da ambedue le parti, e lo punirà in particolare ancora secondo che lo richiederanno le cire costanze (Pat. del primo luglio, 1790).

#### \$ 479.

La restituzione in intiero si dovrà in ogni caso domandare presso il giudice avanti al quale sarà stata dedotta openderà in prima istanza la lite. Nella domanda che si pretenterà a tal uopo dovrà con precisione esprimersi il fine per cui verrà prodotta.

Presso qual foro deesi produrre l'istanse della restituzione in intiero ? Qual processura ha luogo in questo argomento? E quali effetti porta seco il presente benefizio ?

I. La restituzione in intiero si rioerca in qualunque caso presso quel giudice avanti il quale sarà stata promossa o penderà in prima istanza la causa (Pat. del primo febbrajo, 1782, lett. d, e del 14 giugno, 1784, lett. 72 CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO,

b b). Giò avrà luogo anche allora quando la lite pendesse, o fosse stata decisa dall'appello o dal revisorio (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. i i). Se però una o l'altra delle parti sorpassasse la prima istanza, e volesse chiedere dal giudice di appello la restituzione in intiero, dovrebbe questi senz'altro restituire l'atto, e rimettere la parte al fôro competente (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. b b).

II. A senso dell'Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, lett. t, deesi trattare la causa, che fu introdotta entro il termine legale, in punto di restituzione in intiero come qualunque altro genere di azione in una lite civile. Ma dietro il contenuto della Sovrana Patente del primo luglio, 1790, si dovrà distinguere, se la domanda per la restituzione sia stata fatta contro la scadenza d'un termine perentorio, oppure contro una sentenza emanata. L'istruzione della processura in questi due casi segue nei paragrafi 480, 481, 482 e 483 di questa Analisi.

#### § 48o.

Quando si chiederà la restituzione nel primiero stato contro una sentenza riportata, si dovrà procedere nel modo prescritto per ogni altra causa civile.

### § 481.

Quando però essa verrà richiesta contro la scadenza di un termine perentorio, e la parte nel termine portato dal § 477 avrà fatta là sua istanza, dovrà il giudice ordinare una comparsa ad un termine breve, e, sentite in essa ambedue le parti, decidere l'affare per decreto da attergarsi all'esibito.

### § 482.

Venendo con questo decreto dal giudice, sia di prima, sia di seconda istanza, accordata la restituzione in intiero, dovrà il giudice contestualmente nel decreto medesimo 74 CAPITOLO TRENTESINOQUARTO,

fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò, per cui la parte sarà stata restituita in intiero, ed in questo caso non potrà aver luogo riclamo ulteriore contro il decreto; la via del ricorso sarà quindi in allora soltanto aperta quando il giudice avrà negata la restituzione in intiero.

# § 483.

In qualunque caso siasi accordata ovvero negata la restituzione in intiero, dovrà sempre la parte che l'avrà implorata venir obbligata a rifondere alla parte contraria le spese per detta causa incontrate, le quali a tal uopo avranno da fissarsi nel decreto. Qualora però si scoprisse che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della parte ovvero dell'avvocato, dovrà ancora questa negligenza parzialmente punirsi, ed all'avvocato colpevole verrà ingiunta la rifazione delle spese causate ad ambedue le parti.

Richiedendosi la restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine, non s'intro-

duce alcun corso regolare di giustizia (processo in iscritto); ma il giudice dovrà deputare una giornata a breve termine sulla petizione prodotta entro i prescritti giorni 14; e sentite ambedue le parti in contradditorio, deciderà con decreto come di ragione. La modula del decreto è la seguente:

"S'intimi ad N. N. personalmente, e compariranno le parti all'aula verbale di questo regio tribunale il giorno . . . alle ore...

per dedurre le loro occorrenze sul punto
della restituzione in intiero, coll'avvertenza
portata dai §\$ 20 e 25 del Regolamento
Generale. "

Venendo accordata la restituzione, dovrà il giudice nello stesso decreto fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò per cui la parte sarà stata restituita in intiero, ed in questo caso non avrà più luogo ulteriore riclamo. Il decreto affermativo da subattergarsi alla petizione, dopo aver sentite ambedue le parti, sarà steso presso a poco in questi termini:

" In evasione del protocollo verbale del

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO " giorno . . . num. . . . , seguito tra N. N. " ed N. N. in punto di restituzione in in-" tiero ob lapsum temporis, questo regio " tribunale civile di prima istanza, non avuto 46 alcun riguardo all'opposizione della contro-" parte, fa luogo all'entro domandata resti-" tuzione in intiero contro la scadenza del " termine per la replica; e quindi levato " l'ostacolo dell' accusata contumacia e del " decreto che ordinò l'inrotulazione degli atti 4 del giorno . . . al num. . . . , decretando, " dichiara abilitato il supplicante a presen-" tare la sua replica contro la risposta di N .... " nel termine di giorni 14. Il che s'intimi " ad ambedue le parti per loro notizia e " direzione; condannando il supplicante al

" pagamento delle spese, ecc. ,, Se poi la restituzione non ha luogo , sarà in facoltà della parte succumbente di portare il suo ricorso al giudice superiore , il quale procede indi nel modo prescritto dal § 33 g del Regolamento Giudiziario. Il decreto negativo sarà questo:

" In evasione del protocollo verbale del

" giorno . . . al num. . . ., seguito tra N. N. " ed N. N. in punto di restituzione in intiero " ob lapsum temporis, questo regio tribunale " civile di prima istanza, avuto riguardo che " (qui si adducono in breve i motivi per cui " si crede di denegare), decretando, dichiara " non aver luogo la chiesta restituzione in " intiero contro la scadenza del termine per " la replica, e quindi dovere star fermo il " decreto del giorno . . . al num . . . che " ordinò l'inrotulazione degli atti , la quale " essendo essa frattanto rimasta sospesa, dovrà " effettuarsi all' aula verbale di questo regio " tribunale il giorno . . . alle ore . . . anco " in contumacia della parte non comparente, " Il che s'intimi ad ambedue le parti per " loro notizia e direzione : condannando il " supplicante, ecc. ecc. ,,

In qualunque caso siasi accordata ovvero negata la restituzione in intiero, dovrà sempre la parte supplicante venir obbligata a risarcire la controparte delle spese per tale causa incontrate, ed il giudice si farà carico di fissarle nel relativo decreto. Se poi constasse 78 CAPITOLO TARRITESIMOQUARTO, che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della parte o del patrocinatore, si dovrebbe particolarmente punire anche questa negligenza.

Quando poi si domanderà la restituzione in intiero contro una sentenza prosserita, si osserverà rigorosamente quanto viene prescritto dal Regolamento Giudiziario e dalle posteriori rischiarazioni emanate (Pat. del 2 luglio, 1790, § 1); per conseguenza nella processura in iscritto si decreta il libello per la risposta, e si osservano i termini a norma del § 31 di questo Regolamento (Aul. Dec. del 4 luglio, 1789, lett. g). Nella processura verbale però ai deputa uua giornata, e si trattano in essa le occorrenze sul punto se la restituzione possa o no aver luogo. Il decreto pel primo caso è il seguente:

" S'intimi a Giulio Personi personalmente, cogli allegati Afino ad R, per la risposta da darsi (p. e.) entro il termiue di giorni 60.,,

Nel secondo caso si dice :

"S'intimi ad N. N. personalmente, cogli allegati A fino ad M, e compariranno le

" parti all'aula verbale di questo regio tri-" bunale il giorno ... alle ore... per dedurre " le loro occorrenze sul punto della restitu-

" le loro occorrenze sul punto della restitu" sione in intiero ob noviter reperta, coll'av-

" vertenza portata dai §§ 20 e 25 del Regola-

" mento Generale. "

La sentenza indicherà con chiarezza e precisione ciò che all'attore viene positivamente a competere mediante l'accordata restituzione in intiero, vale a dire vi sarà determinato sopra quale sentenza o qual altro fatto obbligatorio egli fu posto nel primiero suo stato (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. k k). La sentenza potrebbe stendersi in questo modo:

" Nella causa vertente tra N. N., patro-" cinato dall'avvocato N. N., attore da una,

" ed N. N., difeso dall' interveniente N. N.,
" reo convenuto dall'altra parte, in punto di

" restituzione in intiero dall'attore addiman-

" data ob noviter reperta contro la sentenza

" riportata dal reo convenuto nel giorno...

" in punto di pagamento di lire 14000 ita-

" liane dipendenti da istromento del di . . .;

" inrotulati gli atti il giorno..; questo regio

80 CAPITOLO IRENIESIMOQUARTO,
"tribunale civile di prima istanza ha giudicato e pronunziato, come giudica e pronunzia aver luogo la restituzione in intiero
dall'attore N. N. addimandata ob noviter
reperta contro la sentenza riportata dal reo
convenuto N. N. il giorno . . . nella causa
"tra loro vertente in punto di pagamento
di lire 1/2000 italiane dipendentemente da
"istromento del di...: condannato il reo convenuto nelle spese (ovvero) compensate le

§ 484.

" spese, ecc. ,,

La causa di restituzione in intiero introdotta contro un'emanata sentenza non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi e l'eseguimento del giudicato; la restituzione in intiero all'incontro contro la scadenza di un termine perentorio ha l'effetto, che sino all'ultimazione del punto incidente su di esta non si può procedere ulteriormente nel merito.

III. Prima che l'istanza per la restituzione in intiero ob lapsum temporis non abbia la sua evasione, e che su diessa non sia emanata

la relativa decisione, non si potrà mai procedere nel merito della causa (Pat. del primo luglio, 1790, § 1), e per conseguenza quest' istanza ha l'effetto sospensivo. Lo stesso però non si può dire della restituzione centro una sentenza; essa non ha effectum suspensivum, e non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi e l'eseguimento del giudicato. Ma se in una sentenza civile fosse stata inflitta una multa od altra penale, non avrebbe allora la domandata restituzione questo effetto sospensivo? Qui non può neppure entrare il caso della restituzione in intiero, imperciocche la parte che si ritiene aggravata della pena inflittale, non dee più ingerirsi coll'avversario, ma si rivolgerà al giudice, e senza il bisogno di un' istanza per la restituzione, egli produce. i nuovi amminicoli ed altri mezzi di prova con ricercare la loro disamina, come non meno una modificazione o condonazione della pena, in quanto queste fossero di giustizia. In un tal caso si dovrebbe sospendere l'esecuzione della pena sino a tanto che rimarrà aperta una via contro la sentenza che contiene Scheidlein , vol. 1V.

82 CAPITOLO XXXI, RESTIT. IN INTERO. la penale, il di cui fine fosse ancor problematico (Aul. Dec. del primo dicembre, 1788).

La restituzione in intiero conceduta alla parte supplicante ha poi l'effetto che la cosa viene posta in quello stato in cui si trovò prima che scada il termine perentorio, ovvero prima che sia stata profferita la sentenza. oppure avanti che fosse seguito l'atto svantaggioso per cui si dovette implorare il benefizio in quistione; e per conseguenza debb' essere restituito o pagato tutto ciò che la parte ha prestato o pagato all'avversario a norma dell'antecedente sentenza od obbligazione. In affari d'intavolazioni (d'ipoteche) però la restituzione accordata non potrà mai pregiudicare alle prenotazioni seguite nel frattempo, e non ne soffrirà neppure la regola generale che la priorità spetti a chi prima ricercò od impetrò la prenotazione (iscrizione condizionata) nell'uffizio tabulare (dell' ipoteche ) (Aul. Dec. dell' 8 gennajo, 1795, lett. b).

#### CAP. TRENTESIMOQUINTO

#### DELLE FERIE.

### § 485.

Saranno giorni feriali tutte le domeniche e feste di pieno precetto; i giorni dalla festa di Natale fino all' Epifania; dalla domenica delle Palme fino al lunedi di Pasqua inclusivamente, i tre giorni delle Rogazioni, i dieci ultimi giorni di luglio ed i dieci primi di ottobre.

Ferie si chiamano quei giorni in cui di solito non possono intraprendersi operazioni giudiziarie.

Negli uffizi giudiziari austriaci sono giorni feriali, a) tutte le domeniche dell'anno e le feste di pien precetto; (5) b) tutto il tempo

(5) In virtù del Breve di Clemente XIV, emanato il 22 di giuguo, 1771, fu con Sovrana Patente del giorno 6 ottobre successivo ridotto

84 CAPITOLO TREMESIMOQUINTO, da Natale fino all' Epifania; e) i giorni dalla domenica delle Palme fino al lunedi di Pasqua inclusivamente; d) i tre giorni delle Rogazioni; e) i dieci ultimi giorni del mese di luglio; f) i dieci primi giorni del mese di ottobre d'ogni anno; e finalmente g) (in Austria soltanto) il giorno della festa del Corpus Domini fino al giovedi susseguente. Appresso i tribunali montanistici e delle miniere non

§ 486.

novembre 1787, § 27).

sono risguardati per giorni feriali che le sole domeniche e le feste di pien precetto, non che i tre giorni delle Rogazioni (Pat. del 20

Nei giorni di feria non si potrà tenere alcunaudienza o sessione giudiziale, a riserva de casi nei quali il giudice troverà che la

in tutte le province austriache il numero delle feste di precetto a sole dodici nell'anno, non computandone però il Natale, la Pasqua e la Pentecoste.

dilazione cagionerebbe all'una o all'altra parte un danno ovvero pericolo di danno. Qualora tuttavia, anche fuori di questi easi, si fosse per un giorno feriale destinata giornata, vi comparissero ambedue le parti e in essa facessero le loro deduzioni, si potrà procedere validamente, e sul processo profferire sentenza; ma se questa si emanasse in contumacia di una parte, potrà essa interporre il gravame di nullità.

### § 487.

Anche nei giorni di feria è lecito alle parti di presentare le scritture in causa, e le intimazioni ancora possono in ogni caso farsi nei giorni di feria.

### § 488.

Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, si potrà chiedere ed eseguire la pignorazione anche ne'giorni feriali, escluse però le domeniche e feste di pieno precetto: eseguita però la pignorazione ed assicurato con ciò l'interesse dell' attore, si dovrà differire l'ulteriore esecuzione fino a che saranno passate le ferie.

### § 489.

Negli altri casi espressi nel capitolo che tratta dell'esecuzione si potrà domandare e mandare ad effetto l'esecuzione anche nelle ferie; solo, allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione d'un fatto o sia lavoro, il giudice dovrà avere il dovuto riguardo alle ferie; e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta e delle vendemmie.

Ove la legge non istabili espressamente un'eccezione, possono senza difficoltà intraprendersi nei giorni delle ferie tutti gli atti giudiziali di cui il Regolamento fa menzione (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. hh.) Da ciò ne segue che resta probitto,

a) Di tener in giorno feriale una sessione od udienza giudiziale; eccettuati sono i casi in cui il giudice troverà che una o l'altra delle

parti potesse, per via del ritardo o dilazione, soffrire un notabile danno, o fosse esposta al pericolo di essere pregiudicata. Qualora poi il giudice avesse assegnata un'udienza ad un giorno feriale, ed ambedue le parti vi fossero comparse ed avessero trattate le loro occorrenze, e che indi fosse stata profferita la sentenza, non potrebbe aver luogo nullità disorta rispetto a queste operazioni giudiziali, perchè entrambe le parti aveano rinunziato alle loro ragioni. Se però una delle medesimenon fosse comparsa alla sessione ordinata in giorno di ferie, e che il giudice ne avesse pronunziata ·la sentenza in contumacia, allora sarebbe in piena libertà della parte contumaciata di presentare contro del giudicato il suo gravame di nullità, attesoche la non comparsa della parte non si può in verun caso ritenere per una rinunzia del suo diritto; ed una citazione che al giudice è proibita dalla legge non sorte un effetto legale a pregindizio della partenon comparsa. Volendo per altro la parte stessa accontentarsi della sentenza contro di essa contumacialmente profferita, non sarebbe dell'istituto del giudice di entrare ex officio in simil caso nella cognizione di una nullitàche non fu da quella impugnata (Aul. Dec. del 16 giugno, 1788).

b) Non è permesso nelle domeniche e feste di pien precetto di chiedere ed eseguire la pignorazione (§ 488). All' incontro può nei giorni feriali,

1. Seguire qualunque intimazione di scritture ed atti (Anl. Dec. del 14 giugoo, 1784, lett. hh.);

 Essere presentato a protocollo qualsiasi atto o scrittura (§ 487);

3. Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, potrà essere esecutato fino alla pignorazione (vedasi l'eccezione sotto b). Siccome poi colla medesima l'attore ha conseguito tutta la sicurezza del suo credito o pretesa, così ordina la legge che cogli altri atti esecutivi, come sarebbero la stima, vendita, ecc., sia differito sino a che saranno passate le ferie;

4. Si potranno pure chiedere e mandar ad effetto in giorno di ferie le altre specie di

esecuzione, p. e. l'inscrizione nelle pubbliche tavole, la prenotazione a carico di un fondo stabile, l'assegno d'un credito o salario, la consegna forzata di un mobile, ecc. Solo allorché trattasi di assegnare un termine alla prestazione d'un fatto o lavoro, il giudice (così dichiara il § 189) dovrà avere il dovuto riguardo alle ferie, e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta e delle vendemmie.

Essendo il § 489 del tutto analogo al § 488, si presume con fondamento che anche nel caso delle altre diverse specie di esecuzione sieno escluse le domeniche e le feste di pien precetto dal rimanente delle ferie, e quindi in una domenica non si possa, per esempio, ricercare od eseguire una inscrizione all'uffizio delle ipoteche. In egual modo sembra applicabile al § 489 anche il prescritto rapporto alla sospensione degli ulteriori atti esecutivi, tostoche l'interesse del creditore fosse stato intieramente cautato.

### CAPITOLO TRENTESIMOSESTO

### DELL'INTIMAZIONE DE' DECRETÍ ED ORDINI GIUDIZIALI.

# § 490.

Tutte le ordinazioni che dal giudice emanano tanto nel corso della causa, come negli atti esecutivi, deve egli farle intimare tanto alla parte dalla cui istanza derivano, come ancora alla parte contraria.

Intorno alla corrispondenza da tenersi coi rispettivi uffizj e dicasteri superiori è prescritto quanto segue:

"§ 79. Coi dicasteri aulici e di giustizia, a cui i tribunali di prima istanza e quello di appellazione non sono subordinati, come pure coi governatori delle province, ancorche avessero al tempo stesso il presidio del tribunal provinciale dei nobili, e fossero perciò subordinati al tribunale appellatorio, e finalmente

coi capitani dei circoli (delegati provinciali) si terrà la corrispondenza uffiziosa mediante note presidiali che dovranno essere sottoscritte dal solo presidente o di chi farà le sue veci.

§ 80. Le spedizioni da farsi a'giudici o superiori esteri, o non subordinati al tribunale che commette ciò che è d'ordine, si faranno nella forma di lettere sussidiali o sieno requisitorie, che dovranno essere firmate dal presidente, o suo vicepresidente, e dal segretario.

§ 81. Ciò che il tribunale di prima istanza avrà da riferire a quello d'appellazione, oppure quello d'appellazione al supremo di revisione, dovrà stendersi in forma di consulta o rappresentanza, al di fuori della quale si metterà una rubrica o sia occhietto indicante brevemente l'oggetto e il nome delle parti-Queste consulte dovranno interiormente essere sottoscritte dal presidente o vicepresidente, e al di fuori dal relatore. Si scriveranno le medesime in fracto foglio, o sia in foglio piegato in doppio, e sul primo lato bianco si metteranno i nomi del presidente e

§ 82. Ai particolari od uffizi subordinati farà il tribunale tenere le sue determinazioni nella forma di ordinanze sottoscritte dal presidente, o da chi ne farà le veci, e dal segretario.

§ 83. I decreti o le ordinazioni che non saranno una formale sentenza, dovranno trascriversi a tergo dell'esibito di parola in parola secondo le formole del concluso, e quindi firmarsi soltanto da un segretario, oservando però ciò ch'è disposto al § 455 del Regolamento Giudiziario Generale per l'apposizione del sigillo giudiziale ai decreti esecutivi (Patdel 9 settembre, 1785). "

#### § 491.

Il primo decreto che emanerà dopo mossa la lite, si dovrà sempre fartenere al reo con-

Trattandosi d'intimare un decreto giudiziale a delle società o compagnie intiere interessate nelle miniere, fucine od altri oggetti montanistici, dovrà il cursore, in vece di andare in traccia della società o compagnia, recarsi all'abitazione dell'istituito pagatore, direttore od ispettore della miniera, e gli conseguerà sotto nome degl' interessati l'atto di cui si tratta. Qualora questi non si rinvenisse nè nel luogo del giudizio, nè alle fabbriche od altri locali esistenti presso la miniera, si porterà il cursore perfino nelle gallerie, pozzi e capanne per intimargli il decreto in presenza dei minatori. Incumbe poi all'ispettore, pagatore, o direttore della miniera di darne notizia alla società sua principale (Pat. del 1.º novembre, 1781, § 28).

In egual modo si procederà se il decreto giudiziale riguarda un negozio od una ditta mercantile. Il cursore lo comunica a colui94 CAPITOLO TRENTESIMOSESTO, che ha la firma del negozio (Pat. del 9 aprile, 2782, § 11).

§ 492.

Se il cursore, il quale ha da eseguire l'intimazione, rimarcasse che la parte si tenesse ascosa, egli dovrà affigere alla porta della di lei abitazione l'avviso scritto dell'ora nella quale egli nel giorno vegnente farà nuovamente ritorno per farle questa intimazione. Se la parte non si lasciasse nemmeno allora ritrovare, dovrà affigere alla porta della casa il decreto che dovrebbe intimarle, e questa affissione sortirà l'effetto stesso come se l'intimazione si fosse fatta alle di lui mani.

A cadaun cursore, a cui incumbe l'uffizio delle intimazioni, si dovrà consegnare per ogni eventuale caso dei viglietti del tenore come qui in appresso:

"Dovendosi per parte di questo regio tribunale civile di prima istanza di... praticare l'intimuzione d'una scrittura ad esso

"N. N...., non si manca punto di avver-

" tirlo perchè si ritrovi domani mattina pre-

" ciò che gli dovea esser intimato, sarà af-

" fisso alla di lui porta, e tale affissione sor-

" tirà l'effetto come se l'intimazione si fosse

" fatta alle di lui mani, ecc. ,,

Qualora il cursore il giorno susseguente eseguisse l'affissione, dovrà tanto sull'originale affisso, quanto sul duplicato da intimarsi alla parte producente, apporvi il suo certificato nei seguenti termini:

"Ho affisso il soprascritto decreto cogli allegati A, B, C, alla porta della controparte N. N., a motivo di non averlo po-

" tuto ritrovare nella sua abitazione.,,

Dato il . . .

## Firma del cursore.

Il certificato, qualora fosse steso da un cursore giurato del tribunale, sarà riguardato per un pubblico documento, e merita quindi piena fede insino che non consti altrimenti della falsità del suo tenore.

### § 493.

Quando per parte del reo convenuto vi saranno più consorti della lite, il primo decreto con la scrittura e suoi allegati dovrà consegnarsi a quello che sarà nominato il primo nella scrittura, ed agli altri se ne farà tenere soltanto un estratto o sia la rubrica della scrittura con una copia del decreto; con che sarà libero a ciascun consorte di farsi comunicare il libello e suoi allegati per l'ispezione da quello a cui sarà stato consegnato.

Allorchè l'attore presenta un atto in confronto di parecchi consorti di lite rei convenuti, il giudice farà intimare l'originale in estesa con tutti gli allegati a quello che sarà nominato il primo nella scrittura, ed agli altri consorti soltanto un estratto, cioè la ruibrica od iscrisione dell'atto, unitamente all'attergato decreto; ed il cursore dovrà sopra ciascuna rubrica annotarvi la persona a cui furono comunicati l'originale e gli allegati

"S'intimi l'originale cogli allegati A, B, 
C, D, al primo nominato N. N., ed una 
"rubrica a cadauno dei rei convenuti, con 
la facoltà di farsi per l'ispezione comuni- 
care dal primo l'originale suddetto; e re- 
ta ordinato ad N. N. di presentare la sua 
risposta entro il termine di giorni, p. e.,

" 30 (ovvero: e compariranno le parti all'aula " verbale di questo tribunale il giorno...

"alle ore ..., coll'avvertenza dei §§ 20 e

Modula del certificato che appone il cursore alle rubriche.

" Ho intimato la presente petizione con tutti gli allegati ad N. N. primo nominato in causa, presso il quale si potrà farne l'i-" spezione. ,,

L'attore dee, nello stesso tempo in cui produce la petizione, presentare le occorrenti rubriche, altrimenti gli verrebbe restituita col seguente decreto:

Scheidlein, vol. 17.

"Unite previamente le occorrenti rubriche alla petizione per essere intimate ai consorti rei convenuti, si provvedera come di ragione.,,

Qualora il primo nominato fosse domiciliato nel luogo del giudizio, e diversi altri rei convenuti dimorassero in vari luoghi fuori di stato, dovrebbe il giudice servirsi della seguente modula nel decretare il libello di cui si tratta.

cui si tratta.

"S'intimi l' originale coll' allegato A per"sonalmente al primo nominato N. N., ed
"una rubrica a cadaun degli altri rei con"venuti qui domiciliati N. N., N. N. ed N.
"N., con la facoltà di farsi comunicare dal
"primo l'originale suddetto per l' ispezione;
"s'intimi inoltre al triplo coll'allegato A
"nelle mani dell' avvocato N. N., che resta
"ex officio deputato, e con pubblico editto
"notificato, in curatore degli assenti N. N.
"di Londra, N. N. di Parigi ed N. N. di
"Roma; s'intimi rispettivamente altra copia
"coll'allegato A. ad N. N. di Londra, ad
"N. N. di Parigi e ad N. N. di Roma, me-

" entro il termine di giorni 90.,,

Quando poi il primo nominato è domiciliato nel luogo del giudizio, e gli altri due, p. e., sono dimoranti nello Stato e nel medesimo luogo, si decreterà la petizione come segue:

" S' intimi l'originale coll' allegato A per-" sonalmente al primo nominato N. N., il " triplo coll'allegato A ad N. N., ed una " rubrica ad N. N., tutti dimoranti a..., e " ciò mediante la posta contro la solita rice-" vuta (ovvero: mediante requisitoriale al giu-" dice di quel luogo), con la facoltà al terzo " nominato di farsi dal secondo comunicare " il triplo per l'ispezione, con ordine a tutti " di produrre la loro risposta entro il ter-" mine di giorni 45, e coll'avvertenza agli " assenti N. N. ed N. N. di destinare quivi " e rendere nota una persona alla quale sieno " da rimettersi i successivi atti e decreti giuspese delle intimazioni senz'alcun risarcimento.,

Il giudice competente della causa che si sta promovendo è quegli che ha la giurisdizione sopra il reo primo nominato. Un'eccezione di questa regola sarebbe se la petizione concernesse un diritto reale che riguarda dei beni stabili, p. e., se l'attore domandasse il ripristino d'una reale servitù rustica a carico d'un fondo che appartiene a più proprietari in comune; una tale petizione dovrebbe, senza riguardo al fôro a cui è soggetto il primo nominato reo convenuto, prodursi sempre a quel giudice che ha la giurisdizione del fondo medesimo.

## \$ 494.

La parte che durante la lite vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificare in debito tempo e giudizialmente all'avversario il nuovo alloggiamento o luogo d'abitazione; altrimenti il decreto verrà affisso nel luogo del giudizio, e tale affissione avrà lo stesso effetto come se fosse seguita l'intimazione come sopra: il cursore però in tal caso dovrà ritenere presso di sè gli allegati appartenenti al decreto giudiziale, e consegnarli sopra insinuazioni a quello al quale s'aspettano.

La notificazione del cangismento di domicilio sarà prodotta in duplo, ed avrà l'evasione seguente:

"S'intimi alla controparte per suo lume

Vi sono da osservare due casi in cui si eseguisce l'affissione,

- 1. Quando il cursore s'accorge che la parte avversaria si tiene ascosa ad oggetto d'evitare l'intimazione d'una scrittura; e
- 2. Quando egli rileva che la parte abbia mutato, in pendenza della lite, la sua abitazione, e ch'essa non abbia notificato in giudizio la casa nuovamente occupata.

Nel primo caso si affige, previo l'avviso, a termini del § 492, la scrittura cogli allegati alla porta dell'avversario; e

Nel secondo caso si affige la scrittura con l'attergato decreto senza gli allegati nel luogo farà il seguente decreto:

"All' archivio la relazione; e si affiga in

questo tribunale all'albo pretorio la scrittura di N. N. diretta contro N. N., con

"ordine al cursore N. di ritenere presso di

"aè l'allegato A, da consegnarsi a chi do"yeva essere intimato...

### § 495.

Quando dall'una parte o dall'altra vi saranno più consorti in lite, essi dovranno notificare all'asversario quello fra di loro a cui sarunno da intimarsi gli ulteriori decreti giudiziali; altrimenti si farà l'intimazione in mano di chi sarà nominato il primo nella prima scrittura.

Sulla scrittura che notifica alla controparte la persona alla quale dovransi intimare gli ulteriori decreti, si decreterà quanto segue; INTIMAZIONE DE' DECRETI, ECC. 103
"S'intimi alla controperte per suo lume
"e direzione, e si dia avviso all'uffizio di
"spedizione per sua norma. "

### § 496.

Quando l'una o l'altra parte non dimorerà nel luogo del giudizio, dovrà l'assente, essendo attore, subito nel primo libello, e, se reo convenuto, prima della scadenza del termine che gli sarà prefinito per la risposta, destinare e rendere nota all'avversario una persona abitante nel luogo alla quale debbono rimettersi i decreti giudiziali; altrimenti la parte assente dovrà portare le spese delle intimazioni senza alcun risarcimento: in qualsivoglia caso sarà però dovere della parte che avrà impetrato il decreto di anticipare provvisionalmente le spese per conto dell'altra.

Non dimorando l'una o l'altra delle parti nel luogo del giudizio, ma notoriamente bensi entro gli Stati ereditarj dell'Austria, si dovrà decretare il libello in questa maniera: 104 CAPITOLO TRENTESIMOSESTO,

"S'intimi l'originale cogli allegati A, B,
"G personalmente ad N. N., abitante in ...,
"mediante la posta, contro la solita ricevuta
"(ovvero: requisitoriale al giudice del luogo),
"per la risposta da darsi entro il termine
"di giorni 60, coll'avvertenza di destinare
"quivi e di far nota una persona acui sieno
"da rimettersi i successivi atti e decreti giu"diziali; altrimenti dovrà egli portare le
"spese delle intimazioni senza alcun risar"cimento...

Tutte le scritture giudiziali di una parte che impetrò i benefizj accordati alla povertà, cioè il gratuito patrocinio e l'esenzione delle tasse, saranno trattate come atti ex officio, e per conseguenza andranno pure esenti dal pagamento della tassa postale; e la prenotazione delle medesime sui relativi registri per l'eventuale pagamento, nel caso che la parte sortisse vittoriosa, dovrà eseguirsi dall'uffizio delle tasse, e non mai da quello della posta (Aul. Dec. del 15 settembre, 1783).

### \$ 497.

Quando l'attore dimorerà fuori degli Stati di Sua Maestà, o non sarà noto il luogo di sua abitazione entro i medesimi, esso dovrà nominare un procuratore nel luogo del giudizio; altrimenti gli sarà ingiunta dal giudice questa nominazione senza dar passo al libello, come per altro sarebbe d'ordine.

Il decreto anologo al presente paragrafo è del tenore come segue:

"Non essendo per parte dell'attore no-"minato un procuratore nel luogo del giudizio, non si dà corso all'istenza, e quindi si restituisce. ...

### § 498.

Se l'attore farà l'indicazione che il reo convenuto dimori fuori degli Stati di Sua Maestà, o di non avere notizia del luogo della di lui dimora, ed anche il giudice ignori dove il reo convenuto si ritrovi, si do-

vrà costituire al reo convenuto, a di lui pericolo e spese, un curatore che lo rappresenti, e gli si renderà noto ciò mediante pubblico editto, affinchè il medesimo possa munire il patrocinatore nominato de'necessari documenti, titoli e prove, oppure, volendo. destinare ed indicare al giudice un altro procuratore. Da tale pubblicazione d'editto non potrà esimersi se non chi, prima di abbandonare gli Stati di Sua Maestà, avrà al suo giudice indicata persona munita di pien potere, alla quale si possano fare le intimazioni durante la sua assenza coll'effetto stesso come se fossero seguite in proprie di lui mani. Del resto, quando l'attore venisse convinto di aver egli studiosamente taciuto il luogo della dimora del reo convenuto, sarà nulla tutta la procedura, ed egli tenuto a pagare le spese causate nella pubblicazione dell'editto e nella nomina del curatore, ed oltre di ciò avrà da sottoporsi ad una proporzionata pena.

Allorche il domicilio del reo sarà noto, ma si troverà fuori degli Stati Austriaci, opINTIMAZIONE DE DECRETI, ECC. 107
pure se fosse del tutto ignoto il luogo della
sua dimora, il giudice gli costituirà nel suo
decreto che si pone a tergo del libello un
curatore a sue spese e, pericolo, e gli si darà
notizia di ciò con pubblico editto, acciocchè
egli, volendo, possa nominarsi un altro patrocinatore, a cui sarà indi da intimarsi la
petizione cogli allegati. Una modula di tale
editto di citazione è contenuta nella Patente
del 9 settembre, 1785, § 85: quello è del
seguente tenore, allorchè la processura sarà
verbale e si sapesse la dimora del reo in
estero Stato:

"Per ordine del regio tribunale civile di prima istanza di... si notifica ad N. N. essere stata presentata allo stesso regio tribunale da N.N. una petizione in punto di pagamento lir. 1000 dipendentemente da carta
obbligatoria del giorno... Avendo ora esso N.
N. l'attuale sua dimora fuori degli Stati
di S. M., è state a norma di legge nominato e destinato a tutto suo pericolo e
spese l'avvocato N. N., affinchè in qualità di curatore speciale lo rappresenti in

" giudizio nella suddetta vertenza, la quale " verrà in tal modo trattata e decisa a ter-" mini di ragione e del vegliante Regola-" mento Giudiziario Generale. Resta per-" tanto avvisato col presente pubblico editto, " il quale avrà forza della più regolare inti-" mazione, il ridetto N. N. essere stata pre-" fissa a dedurre l'eventuali sue ragioni in " questo regio tribunale, coll'avvertenza por-" tata dai §§ 20 e 25 del Regolamento, la sessione all'aula verbale per la mattina " del giorno ... alle ore ..., onde possa, vo-" lendo, o comparire all' aula verbale, o far " tenere e somministrare al detto curatore " tutte le carte di cui credesse far uso per " la propria difesa, scegliendo anco, con la " debita notizia a questo regio tribunale, " altro procuratore, ed usando di tutti quei " mezzi che crederà opportuni, nelle vie però " regolari e di giustizia. Ed il presente sarà " pubblicato ed affisso nei soliti luoghi, ed " inserito per tre volte nelle pubbliche gaz-" zette. "

Qualora poi la processura è qualificata nel

INTIMAZIONE DE DECRETT, ECC. 109
processo in iscritto, e, p. e, il domicilio del
reo convenuto non fosse noto nè all'attore nè
al giudice, si stenderà l'editto nel modo come
qui in appresso:

" Per ordine del regio tribunale civile di " prima istanza di... si notifica ad N. N. " essersi presentata allo stesso regio tribu-" nale da N. N. una petizione in punto di " assicurazione di una dote per la somma " di lir. 200 contro esso convenuto, ed im-" plorati gli opportuni provvedimenti di ra-" gione. Non essendo noto il luogo dell' at-" tuale dimora del nominato N. N., e po-" tendo egli trovarsi fuori degli Stati di S. " M. l'augusto nostro Sovrano, è stato a " norma di legge nominato e destinato a " tutto di lui pericolo e spese il causidico di " questo fôro N N., affinche in qualità di " curatore speciale lo rappresenti in giudizio " nella suddetta vertenza, la quale verrà con " tal mezzo trattata e decisa a termini di " ragione e del vegliante Regolamento Giu-" diziario Generale. Resta pertanto avvisato " il ridetto N. N., col presente pubblico

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO

" editto, il quale avrà forza della più rego-" lare intimazione, affinchè egli sappia e " possa, volendo, dar la sua risposta entre " il termine di giorni qo, facendo tenere e somministrando al detto curatore tutte le " carte, ecc. Ed il presente sarà pubblicato ed " affisso nei soliti luoghi, ed inserito tre volte

" nelle pubbliche gazzette (6).

(6) Se vi fosse stata presentata una petizione provocatoria, si dovrebbe stendere l'editto nella seguente maniera : " Per ordine di questo regio tribunale di « Rovigo si notifica ad Eusebio Dalponi esser " egli stato da Anna Maria Grati, nata Mau-« soleni , provocato con libello innanzi a a questo tribunale in un punto di dover com-" provare il vantato diritto sopra l'eredità laa sciata dal quondam Martini Mansoleni. Non « essendo noto il luogo dell'attuale dimora di « esso Eusubio Dalponi, e potendo eventual-" mente trovarsi fuori della Monarchia Au-« striaca, fu a norma di legge nominato e

« destinato a tutto di lui pericolo e spese l'in-" terveniente Ignazio Zotti di questo fôro, afa finche in qualità di curatore speciale lo rapINTIMAZIONE DE' DECRETI, ROC. PI V La petizione che verrà prodotta in giudizio dall'attore sarà decretata, come qualunque altro libello, per la risposta, oppure per una sessione secondo la qualità dell'affare che richiede la processura verbale o quella per

" presenti in giudizio nella suddetta vertenza,
" che verrà con tal mezzo trattata e decisa a
" termini di ragione e del vegliante Regolamento Giudiziario Generale.

"Resta pertanto avvisato il ridetto Eusebio "Dalponi col presente pubblico editto, il

iscritto; dovrassi prefiggere però sempre il termine di giorni qo per la risposta, quando

« quale avrà forza della più regolare intimazione, affinchè egli sappia e possa, volendo, dare la sua risposta entro il termine di « giorni go sulla diffirmazione imputatagli, ov-» vero presentare entro do stesso termine la « sua petizione per comprovare il diritto sull'eredità lasciata dal suddetto defunto; altrimenti gli sarà, rapporto a questo diritto « ereditario, imposto il perpetuo silenzio, facendo tenere e somministrando al nominato « uratore tutte le carte di cui credesse far « uso per la propria difesa, ecc., ecc. » anche fosse ignota la dimora del reo, perchè potrebbe trovarsi appunto in estero Stato. Per la stessa ragione si deputerà anche nella processura verbale la sessione ad un tempo assai lungo (occorrendo anche a giorni 90), affinchè il reo abbia tempo sufficiente di comunicare al curatore absentis i mezzi probatori che crederà opportuni alla sua difesa, ovvero perchè possa scegliersi un altro patrocinatore di sua confidenza. Il decreto si farà in questo modo:

ovvero perchè possa scegliersi un altro patrocinatore di sua confidenza. Il decreto si farà in questo modo:

"S'intimi l'originale cogli allegati personalmente all'avvocato N. N., che viene ex officio destinato e con pubblico editto motificato in curatore dell'assente N. N. per la risposta da darsi entro il termine di giorni 90; ed a tal finé si darà opportutuno decreto al curatore, e si stenderà il solito editto (ovvero se fosse noto il luogo della dimora del reo fuori degli Stati di S. M., si dirà dopo la parola assente N. N.); non che s'intimi il triplo coi suoi allegati allo stesso reo convenuto dimorante in Torino, mediante la posta (ovvero re-

INTIMAZIONE DE DECRETI, ECC. 113
"quisitoriale) contro la solita ricevuta, per
"la risposta, ecc.,

Al curatore absentis si consegna un decreto separato, il quale serve di procura in tutti gli affari relativi all'oggetto per cui è stato istituito. La modula è questa:

" Avendo N. N. presentato a questo regio " tribunale contro N. N. sotto il giorno... " al num... una petizione in punto di pa-" gamento di lir. 1000 italiane, e non es-" sendo noto il luogo dell'attuale dimora del " nominato N. N. (ovvero essendo egli fuori " degli Stati di S. M.); questo regio tribu-" nale gli destina a tutto di lui pericolo e " spese in curatore speciale in questa vertenza l'avvocato di questo fôro N. N. Re-" sta egli quindi avvisato affinchè assuma " tosto questo patrocinio, e si presti nei modi " legali alla difesa affidatagli sino alla diffi-" nizione della causa, qualora il reo conve-" nuto in questo tempo non si fosse scelto " altro procuratore. ..

Come dovrassi procedere allora quando intimar deesi una sentenza alla parte che non Scheidlein, vol. IV. 8

solo è assente dal luogo del giudizio, ma il cui domicilio è altresì affatto ignoto? Questo caso non può sì facilmente avvenire, se viene osservato ciò che i paragrafi 15 e 494 di questo Regolamento espressamente prescrivono. Fu però dichiarato coll'Aulico Decreto del 16 febbraio, 1792, che anche nell'intimazione di una sentenza si avrà presente ciò che il § 498 ordina rispetto alla consegna del primo libello in causa di un assente reo convenuto, senza che con ciò sieno alterati in alcun modo i termini prefissi per l'insinuazione dell'appello o della revisione.

# \$ 499.

Se però fosse noto il luogo della di lui dimora fuori degli Stati di Sua Maestà, si dovrà, oltre alla pubblica notificazione prescritta nel precedente paragrafo, consegnare alla posta il libello contro di lui presentato, col debito indirizzo, e riportare dal detto uffizio di posta un certificato o sia ricevuta della seguita consegna.

Nasce qui il dubbio se il termine per la risposta debba essere computato dal giorno in cui il libello fu intimato all'istituito curatore dell'assente, oppure da quello in cui l'uffizio postale consegnò l'atto nelle proprie mani del reo convenuto. Il consigliere d'appello De Fodransberg sostiene che tal termine debba computarsi nel primo modo; ma questa sua opinione è apertamente contraria all'Aulico Decreto del 30 novembre, 1789, lett. h, il quale ordina di non computare i termini che sono prescritti alle parti assenti dal giorno della consegna dell'atto all'uffizio di posta, ma bensì da quello in cui seguì l'effettiva intimazione dell'atto medesimo. Sotto questa parola intimazione non può intendersi altro che la consegna dell'atto che fa l'uffizio postale alla parte stessa, mentre il giorno della consegna alla posta e quello dell'intimazione al curatore dell'assente sarà presso a poco sempre il medesimo (§ 510 del Regolamento). Da questo paragrafo si deduce che il libello deesi presentare in triplo. Uno di questi con tutti gli allegati si consegna alla posta, un

116 CAPITOLO TRENIESIMOSESTO, altro similmente cogli allegati all'istituito curatore dell'assente, il terzo poi senza allegati si restituisce all'attore.

Se il luogo della dimora del reo fosse noto, e questo si ritrovasse entro gli Stati austriaci, cesserebbe il bisogno della pubblicazione dell'editto e della nomina d'un curatore, poiche basta che in un tal caso si consegni all'uffizio della posta la relativa petizione, e si ritiri un certificato postale in prova dell'effettuata consegna.

Rispetto a questo ed al precedente paragrafo contiene l'Aulico Decreto del 18 maggio, 1790, la seguente norma intorno alla citazione edittale. L'attore è obbligato d'indicare sulla rubrica della sua petizione il luogo della dimora del reo, o di annotare che ad onta delle sue indagini non possa ritrovarlo, e che quindi non gli sia nota la sua abitazione: ciò trascurato, il giudice restituirà ex officio la petizione per essere corretta come di regola. Se l'attore adduce di non sapere il luogo della dimora del reo, dovrà produrre un certificato dell'uffizio dell'intavolazione

INTIMAZIONE DE' DECRETI, ECC. (uffizio delle ipoteche), con cui sia attestato che il reo non posseda beni nelle province, o, possedendone, quali e dove ne abbia. Chiunque evitare volesse il dispiacere d'essere edittalmente citato, dovrà, nel caso che non volesse abitare presso i di lui beni o luoghi soliti di sua dimora, indicare al suo fôro naturale il cambiamento della sua abitazione, o nominare un procuratore a cui si possano intimare le scritture prodotte durante la di lui assenza, o destinare un altro nella sua abitazione con procura, al quale le ordinazioni giudiziali possano essere consegnate coll'effetto come se fossero consegnate in proprie mani del reo medesimo.

Dovendo in sequela dei §§ 498 e 499 del Regolamento pubblicarsi contro un reo la citazione edittale, ed essendo l'editto esattamente e con precisione steso secondo l'Istruzione generale al § 85, consisterà allora il modo della pubblicazione in ciò, 1.º che l'editto sia affisso nel luogo del giudizio e negli altri luoghi soliti del comune; 2.º che sia comunicato un esemplare ad ogni tribunale ci-

vile di prima istanza nella capitale della provincia, acciocche dal canto loro possano tosto affigerlo; 3.º che sia altresi affisso nel luogo dell'abitazione forse nota del citato assente, e ciò, cambiando egli di mora, in quel luogo ove era solito di trattenersi più spesso; e generalmente, 4.º dovrà essere inserito per tre volte nelle pubbliche gazzette.

## § 500.

Quando si fa l' intimazione ad una parte dimorante negli Stati di Sua Maestà col mezzo della consegna all'uffizio di posta, dovrà la ricevuta, da rilasciarsi dalla parte citata, esprimere la dichiarazione dell'intimazione avuta ed il giorno in cui sarà seguita. Se la parte ricusasse tale ricevuta o non si lasciasse ritrovare, si dovrà, sul rapporto dell'uffizio postale indicante queste circostanze, procedere come viene prescritto pei casi ne' quali il luogo della dimora della parte non è noto.

Due sono i mezzi per intimare fuori del luogo del giudizio gli atti giudiziali: 1. L'uffizio della posta, osservando il prescritto dai §§ 499 e 500; 2.º le note requisitoriali, in seguito delle quali il giudice del luogo ove si ritrova la controparte fa praticare l'intimazione, e riscontra poscia legalmente dell'eseguito. La lettera requisitoriale sarà del seguente tenore:

" In sussidio di giustizia resta cotesto re-" gio tribunal civile di prima istanza di Pa.

" dova officiosamente ricercato di far inti-

" mare ad N. N., abitante a ... al num...,

" l'acchiusa petizione di N. N., e di favo-

" rire poscia il ritorno del duplicato con la

" relazione della seguita consegna e con la spe-" cifica delle occorse spese, onde poterne, dopo

"fatto l'incasso, trasmettere l'importo a do-

" vnto compenso. Si promette in pari incon-

" tro una simile corrispondenza.,,

Il giudice decreta poscia:

" All'archivio la lettera; e si dia ordine al cursore N. N., per la ricercata intima-

"zione, eseguita la quale, farà la sua re-

" lazione. ,,

In ordine a questo decreto eseguisce il

riferisce:

"In adempimento del venerato ordine di "questo regio tribunale del giorno... al "num... ho io infrascritto intimato oggi per-"sonalmente ad N. N. la petizione dei N. N. "ed N. N. pervenuta dal regio tribunale di "Verona.,

" Verona, il ...

N. N. cursore. ,,

Dietro questa relazione stende il giudice la nota responsiva, che sarà fatta in questi termini:

termini:

"A dovuto riscontro della pregiata uffi"ciosa ricerca di cotesto regio tribunale ci"vile di prima istanza al num..., si pregia
"questo tribunale di porgergli a notizia di
"avere nel giorno... praticata la chiesta in"timazione della petizione di N. N. ad N. N.
"come si potrà rilevare dalla qui annessa
"concordata copia della relazione del cur"sore. Si unisce quindi la specifica delle
"relative competenze, attendendo dalla genti"lezza di cotesto R. tribunale il più solle-

" cito rimborso in soddisfacimento dovuto a " questa cassa. ,,

Quando al cursore non riesce di eseguire l'ordinata intimazione, presenterà egli nulla meno la sua relazione, e dirà:

"Non mi è stato possibile d'intimare ad N. N. la petizione del N. N. pervenutacon nota del regio giudice di ..., perchè il detto

" N. N. si è trasferito in estero Stato, e,

" come si dice, a Filadelfia. Loche io rasse-

" gno sommessamente a questo regio tribu-" nale, ritornando la petizione comunicatami

" col venerato decreto del giorno... al num...
Verona, H...

N. N. cursore. .,

Il giudice dà alla medesima questa evasione:

" All' archivio la relazione, e si riscontri

" il giudice requirente dell'emergenza, ri-

" tornandogli la sua petizione con la copia " autentica della relazione e della specifica

" delle spese. ,,

Il riscontro sarà steso in questo modo:

" Non avendosi potuto praticare la inti-

" mazione di cui tratta la pregiata ricerca" di cotesto regio tribunale civile di prima

" istanza, del giorno ... al num..., pel mo-

" tivo risultante dalla compiegata copia con-

" cordata della relazione del cursore, si fa

" un dovere questo tribunale di ritornare la comunicata petizione di N. N., e vi unisce

la specifica delle occorse spese acciò favo-

" risca di farne qui pervenire il rimborso.,

Ricevuto il giudice requirente il riscontro, sia di eseguita, sia di non effettuata intimazione, rimette con tutta sollecitudine la specifica delle spese al tribunale requisito con questa nota:

"Verificatosi l'incasso delle lir... dovute

a cotesto regio tribunale civile di prima
i istanza dietro l'indicazione fatta con la
favorita nota del giorno... al num..., non
i si tarda di rimettergliene il corrispondente
importo con lir..., attendendo dalla di lui
compiacenza riscontro del ricevuto danaro
a propria tranquillità.,

Qualora il consegnatore degli atti alla posta non potesse giustificare l'eseguita intimaINTIMAZIONE DE DECRETI, ECC. 123 zione de medesimi alla controparte, dovrebbe aver luogo la processura prescritta dal § 498 del Regolamento Giudiziario, come se fosse ignoto il luogo della sua dimora (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. 00).

Promuovendosi una lite in confronto d'una massa d'eredità giacente prima d'esser noti i di lei eredi, o avanti che gli eredi noti abbiano presentata la loro accettazione d'eredità, si dovrà ad istanza dell'attore istituire un curatore alla massa, e darne di ciò notizia agli eredi conosciuti, acciocchè questi, volendo, trattino in concorso dell'attore la causa contro il nominato curatore. Prodotta però l'accettazione d'eredità, l'attore si dovrà dirigere in confronto degli eredi che si sono dichiarati, fra i quali esistendo dei minorenni assenti od altri ai quali non ispetta la libera amministrazione dei loro beni, sarà da procedere come in ogni altra cansa (Aul. Dec. del 19 gennajo, 1790, lett. d.) (7).

<sup>(7)</sup> All' oggetto d' introdurre un metodo uniforme e regolare nell' impostazione delle

## § 5or.

Se l'una o l'altra parte avrà costituito un procuratore, l'intimazione de'decreti giudi-

lettere e de' pieghi spediti per mezzo de' regi uffizi postali ai tribunali e giudizi, oppure da questi ricevuti in affari fra parte e parte, farono con decreto appellatorio di Venezia del 10 aprile, 1804, stabilite, di concerto col Governo generale, le seguenti massime, onde guarentire nello stesso tempo anche l'interesse del regio erario.

- 1. I tribunali e giudici di prima istauza saranno responsali ai regi uffizi di posta pel pagamento del porto delle lettere e de' pieghi che in affari di parti verranno da loro trasmessi o ricevuti, secondo che la parte a cui ne incumbe il pagamento sarà soggetta alla loro giurisdizione.
- 2. Sarà dovere di tutte le prime istanze, nel rimettere le lettere od i pieghi al rispettivo postale ussizio, di accompagnarli con un doppio esemplare degli elenchi a stampa, di cui saranno provvedute dagli ussizi suddetti, contemplato opportunamente nelle prime quattro

coloune, secondo la qui annessa modula, e firmato dal giudice e dall' individuo incaricato della spedizione.

3. Ogni lettera o piego deve portare esternamente il numero protocollare dell'esibito che diede motivo di farne la spedizione; ed un tal numero esterno deve essere indicato nella prima colonna del duplicato elenco. Nella seconda colonna deesi inscrivere l'indirizza stesso, che trovasi a questo, alla lettera o al piego. Nella terza si dee specificare dalla prima istanza se la lettera o il piego venga da lei spedita per affari ad istanza di parti , oppure ex officio, dovendo questi soli essere esenti dal pagamento del porto. Quando il pagamento del porto dovrà essere a carico della parte per cui viene fatta la spedizione di una lettera o di un piego, deve questo essere spedito franco di porto ; e la spesa dell'affrancatura essere addebitata alla prima istanza che lo spedisce; all' incontro, quando il pagamento del porto incumberà alla parte soggetta alla giurisdizione della prima istanza a cui viene spedito, non vi sarà obbligo d'affran126 CAPITOLO TRENTESIMOSESTO, care le lettere o il piego. Quindi nella quarta colonus deve la prima istanza iudicare se la lettera o il piego debba essere o no da lei stessa affrancato.

4. Uno dei due esemplari dell'elenco per tal modo completati verrà dal regio ufizio porstale ritornato alla prima istanza che lo avràrimesso, con le indicazioni nelle due restanti eolonne del peso e rispettivo importo della lettera o del piego, e con la firma dell' uffiziale di posta; d'onde rileverà la somma che: essa prima istanza dovrà esigere dalla parte, e di cui è risponsale all'uffizio di posta.

5. Allo stesso modo, siecome ciascun uffiziopostale accompagnerà alle rispettive prime
istanze le lettere ed i pieghi ad esse diretti
col corrispondente doppio elenco firmato da
rispettivo uffiziale di posta, così le prime
istanze dovranno ritornare uno de' suddetti
esemplari con la firma del giudice o dell' individuo incaricato della spedizione per gli oggetti di sopra contemplati.

N. regio giudice.

ELENCO

Dei pieghi rimessi alla posta il giorno... dall'uffizio della regia prima istanza di ...

|   |                                 |                                                                    |                                                |                             | The second secon |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Numero<br>esterno<br>dei Pieghi | Numero Luogo ed uffizio esterno a cui dei Piegbi sono essi diretti | Se ex officio<br>oppure ad istanza<br>di parti | Se sia<br>da<br>affrancarsi | / Peso<br>ed importo<br>di ciascun Piego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                 |                                                                    | . 1177 (3)                                     |                             | lir.   cent.   mil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 58n                             | Al tribunale                                                       | ad istanza                                     | sl                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • |                                 | di Mantova.                                                        | di N. N.                                       | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Verona

Si veda in questo proposito anche l'Aulico Decreto del 4 luglio, 1794, del quale si fece menzione al § 421.

## · § 502.

Ogni scrittura da comunicarsi alla parte contraria dovrà presentarsi in duplo, con che però uno de' duplicati contenga tutti gli allegati, e sopra ciascun duplicato si estenderà un eguale decreto.

Il giudice non può ritenere verun esemplare della scrittura prodotta in duplo, e dee far intimare perciò l'uno cogli allegati alla controparte, non che consegnare l'altro alla parte producente, tostochè il cursore vi avrà annotato il giorno della seguita intimazione all'avversario: così va a sciogliersi il dubbio intorno l'inrotulazione che segue in assenza di una parte, mentre s'inrotolano solamente quegli atti che la parte comparente ha ricevuti, e vi si aggiungono i documenti originali, oppure altre copie allorquando la parte presente fosse l'attrice (Aul. Dec. del 28 marzo, 1783, lett. c).

### § 5o3.

Il giudice dovrà far tenere al cursore quanto prima sarà possibile la scrittura sopra cui sarà fatto il decreto con tutti gli allegati, ed incumberà quindi allo stesso cursore di consegnarla tosto con tutti gli allegati alla parte cui spetterà; il medesimo dovrà pure certificare la seguita intimazione sulla copia o sia duplicato della scrittura, e restituire la copia alla parte che l'avrà presentata.

L'intimazione delle spedizioni dovrà seguire col mezzo dei cursori del tribunale, a ciascuno de quali si dovrà consegnare ogni giorno dallo speditore un foglio piegato a colonna sul quale si trovino accennate le singole carte da intimarsi. Basterà a tal fine la semplice indicazione del nome della spedizione della parte, e del luogo ove la medesima dovrà essere intimata. Si dovrà per l'intimazione osservare quanto segne: a) Le spedizioni indirizzate a qualche dicastero o tribunale esístente nel luogo dovranno presentarsi dai

Scheidlein, vol. IF.

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO, cursori al rispettivo protocollo degli esibiti; b) per quelle che saranno dirette fuori Stato. e che dovranno commettersi all'uffizio della posta, il cursore dovrà ritirare ciascuna volta una ricevuta; c) le spedizioni dirette ad una parte dovranno farsi tenere alla medesima a norma del capitolo XXXVI del Regolamento Giudiziario, con riportare però la ricevuta, la quale dee farsi dalla persona nelle cui mani sarà fatta la consegna, mediante l'apposizione del suo nome sul foglio del cursore in linea eguale, ove sarà notata sopra la spedizione medesima. Il cursore dovrà nel giorno susseguente far constare allo speditore della seguita intimazione, e in difetto giustificarsi, e riferirne la causa. Lo speditore dovrà trasportare sulla lista del giorno successivo le spedizioni non intimate, e rimettere al protocollo degli esibiti le liste del giorno precedente, affinche si possa riempire la quinta colonna del protocollo nei luoghi corrispondenti. Dal protocollo degli esibiti le mede. sime liste dei cursori dovranno passare nello stesso giorno all'archivio, ove gli uffiziali reJATIMAZIONE DE DECRETI, ECC. 131 gistranti dovranno trascrivere sulle minute relative il giorno dell'intimazione. Le liste dovranno ritenersi tre anni negli archivi, e in seguito essere cassale.

Lo speditore dovrà ripartire fra i cursori i viaggi e le missioni colla possibile uguaglianza, e cambiarne il servizio in modo che il tribunale durante le sessioni rimanga sempre provveduto d'un cursore per ogni occorrenza; come pure, affinche non vengano mai ritardate le trasmissioni degli atti ed esibiti al presidente, ai consiglieri ed allo speditore come sarà d'ordine, e che seguano eziandio con eguale diligenza, per quanto sarà possibile, tanto le intimazioni da farsi alle parti, quanto anche le consegne all'uffizio di posta, sia per mandare, sia per ricevere i pieghi spettanti al tribunale (Pat. del 20 settembre, 1785, dal § 97 sino al 99, versione di Trieste).

Il giornale di cui l'anzidetta Patente fa particolar menzione è formato in questo modo:

# GIORNALE

Delle spedizioni del regio tribunale di prima istanza di . . . consegnato al cursore N. N. nel giorno . . . per la relativa initimazione.

| Nome di quello<br>a cui fu intimata o conse-<br>gnata la spedizione | Firma del Direttore delle<br>Poste sig. Andrea Rizzo. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome di quello<br>a cui va intimata<br>la spedizione                | Andrea Rizzo. F                                       |
| Qualità<br>della<br>spedizione                                      | Decreto.                                              |
| Numero<br>dell' esibito                                             | 780                                                   |

L'originale della presentata scrittura viene, come già si disse, consegnato, unitamente a tutti gli allegati, all' avversario di chi ha impetrato il decreto giudiziale, e sul duplicato scriverà il cursore a tergo, e precisamente sotto il decreto, il certificato dell'intimazione a un di presso in questi termini:

"Ho intimato oggi 15 novembre, 1815, 
con allegati A, B, C al reo convenuto in 
persona la petizione originale. Firma: N.

N. cursore. ...

Il duplicato viene indi di solito rimesso all'uffizio delle tasse del tribunale, ove l'impetrante può a suo arbitrio ritirarlo contro la corrispousione della tassa prescritta. La fede o sia certificato della seguita intimazione, steso e rilasciato da un cursore giurato; è da ritenersi come qualunque altro pubblico documento (§ 169 e 170 del Regolamento).

In qual modo dovrà contenersi il giudice rispetto alla consegna di atti giudiziali alla posta? La consegna degli atti giudiziali alla posta non potrà seguire che soltanto in quei giorni ne' quali questi atti saranno veramente per partire, aninche i medestini sieno portati nella relativa corrispondenza dell'uffizio postale, ed il certificato di consegna corrisponda esattamente col registro della posta, in modo da prevenire qualunque sinistra interpretazione, od altro disordine che ne potesse derivare.

Il cursore incumbenzato della consegna degli atti alla posta dovrà porter seco un elenco formato dallo speditore di tutti gli atti da consegnarsi in quel giorno all'uffizio della posta; e presentato all'uffizio medesimo per essere firmato in segno di ricevuta degli atti consegnati, avrà il cursore suddetto da restituirlo allo speditore (Aul. Dec. del 15 aprile, 1784, lett. a b). I plichi assai voluminosi debbono, per quanto sia possibile, essere spediti mediante diligenza o sia carrozza di posta (Aul. Dec. del 30 agosto, 1784).

Affinche il ritardo delle ricevute postali sulla consegna e rispettiva intimazione di atti giudiziali non occasioni alle parti dispendio e dilazioni nel corso delle loro cause, fu coll'Aul. Dec. del 4 dicembre, 1788, ingiunto a tutti gli uffizi e stazioni di posta quanto segue: a) Nei casi in cui la parte ricevitrice fosse assente, ed ove per conseguenza la lettera non potrebb' essere sollecitamente consegnata; oppure quando questa dovrebb' essere ancora mandata dietro per alcune poste, come non meno allora che il ricevitore rifiutasse la sottoscrizione, dovranno gli uffizi postali annotare brevemente queste circostanze nella ricevuta; ed aggiungendovi anche nell'ultimo caso il giorno della seguita intimazione, ritornare senza indugio la ricevuta medesima. b) Qualora poi non sussistessero tali inconvenienti od ostacoli, sarà obbligo della posta di rimettere le ricevute col primo ordinario, e ciò specialmente sotto raccomandazione. c) A. qualunque ricevuta dovrassi con chiarezza apporre il giorno, il mese e l'anno della consegna fatta alla controparte, affinche faccia indubitata fede nel caso di una contumacia.

Come seguirà la consegna o intinazione degli atti allorche un miserabile o il suo patrocinatore, il quale gode della franchigia di posta, non si ritrova nel luogo del giudizio?

#### 136 CAPITOLO TRENTESIMOSESTO .

Esistendo un uffizio di posta nel luogo ove la parte si ritrova, presenterà essa il suo patrocinatore a quell' uffizio le scritture colla soprascritta: Nella causa di N. N. che gode del gratuito potrocinio e della franchigia delle tasse. L'uffizio postale rimette indi gli atti franchi di porto al giudice cui sono diretti. Se poi nel luogo della dimora della parte o del suo patrocinatore non vi fosse uffizio postale, sarà del loro interesse di recare le scritture colla detta iscrizione al prossimo uffizio di posta, e questo non mancherà punto di farle pervenire franche al loro destino.

Il modo col quale le scritture sono recate al prossimo uffizio di posta è rimesso intieramente alla parte o al suo difensore. Affinchè poi il diritto postale non sia pregiudicato da abusi od altri raggiri, dovrà ogni uffizio tenere un particolare registro per le miserabili parti litiganti, e portar sul medesimo con evattezza il giorno in cui l'atto fu consegnato, il nome della parte consegnante, la scrittura col nome del giudizio a cui è diretto, i diritti di posta, e finalmente il nome di chi riceve

(8) Le Istruzioni provvisorie per gli uffizi delle tasse giudiziarie, pubblicate pel Governo di Venezia il 18 giugno, 1815, prescrivono all'articolo 12 quanto segue:

" In quanto alla tassa di porto, l'uffizio postale tassando tutti i pieghi e plichi diretti alle autorità giudiziarie, tiene il conto in sospeso; ma gli uffizi giudiziari ricevendo essi plichi e pieghi, devono tenere il registro del numero, della provenienza, della data dell'arrivo ai detti uffizi e dell'importo della tassa. Quindi gli stessi uffizi giudiziari devono nella specifica, allorchè si tratta di un numero che porta la tassa di porto, fare l'annotazione del di lei importo, unendovi la carta che serve d'involto, in cui si legge l'appostazione della

Le scritture presentate, che non vengono restituite alle parti o ai dicasteri ed uffizi trasmettenti, come pure le carte o minute che rimangono dopo che le spedizioni hanno avuto il loro corso, debbono essere depositate nell'archivio, ed ottengono quindi il nome di atti della registratura. Tutti questi atti dovranno conservarsi sotto appositi fascicoli e nella forma di foglio. Sopra ciascuna carta, riposta nel fascicolo della propria classe, si dovrà scrivere il numero particolare che la medesima avrà sortito secondo la serie in cui sarà riposta. Se un esibito ed atto principale sarà corredato di più allegati, ciascuno dei medesimi dovrà essere marcato col numero particolare dell'esibito, sul quale si annoterà pure la quantità dei ricapiti che vi saranno uniti.

tassa postale per la visione degli uffiziali delle tasse, da ritornarsi alla spedizione tassata all'uffizio giudiziario remittente. Ciò servirà di norma agli uffiziali delle tasse per le appostazioni e pei registri delle tasse di porto. . .

I fogli de' relatori e le minute delle spedizioni dovranno riporsi secondo la successione dei numeri che i relativi esibiti avranno nel protocollo a cui saranno stati presentati. A ciascun foglio o sia rapporto di relatore si dovrà unire immediatamente la minuta della relativa spedizione ; ma gli altri atti si metteranno nei fascicoli a cui apparterranno secondo l'ordine cronologico delle date.

Per gli atti che dovranno restituirsi alle parti con previa permissione del tribunale, l'archivista dovrà ogni volta ritirare una ricevuta della seguita restituzione.

Incumberà inoltre all'archivista di tenere una nota separata delle spedizioni colle quali sarà stato eccitato un tribunale, giudice od impiegato, a dare qualche parere od informagione, ovvero sulle quali si dovrà presentare od inoltrare dopo qualche tempo al tribunale ciò che sarà stato ingiunto dal medesimo. Sulla stessa nota dovrà indicarsi il termine o sia giorno prefisso nella spedizione all'adempimento dell' incarico od eccitamento. Con tal mezzo l'archivista dovrà di mese in mese

capitolo trentesimosero, osservare nel protocollo degli esibiti se gli ordini del tribunale sieno stati eseguiti mediante la trasmissione o presentazione delle ingiunte risposte od informazioni. Scoprendo qualche indebito ritardo, egli dovrà indicarlo al tribunale, con aggiungervi anche il nome del relatore che avrà riferito l'affare sul quale sarà emanato l'ordine od eccitamento, affinche col mezzo dello stesso relatore venga riproposto l'affare, e presa indi quella determinazione che sembrerà necessaria per dare nuovo impulso a chi sarà in mora, ed acciocche l'esecuzione degliordini del tribunale non cada in dimenticanza.

L'archivio è destinato per la custodia di tutti gli atti che debbono conservarsi presso il tribunale. Non sara quindi permesso al presidente di avere una privata registratura, salvo che per gli affari che saranno stati rimessi per essere trattati da lui solo e segretamente, ed i quali per conseguenza non saranno sottopesti alla cognizione collegiale del tribunale (Patente del 9 settembre, 1785, §§ 100, 101, 107, 109 e 112).

Il giudice dovrà annotare l'importo della tassa sopra il duplo di cadaun atto soggetto alle tasse medesime: ove esiste un apposito uffizio tassatorio l'annotazione e percezione delle tasse si praticherà dall'istituito tassatore, e la parte si farà un dovere di esborsarne tosto l'annotato importo, ma a niun altro che al giudice medesimo od a quell'individuo giurato ed espressamente impiegato alla percezione delle tasse; altrimenti sarà tenuta di pagare nuovamente al giudice la tussa medesima, non ostante il comprovato pagamento fatto ad un terso.

A motivo del trascurato pagamento delle tasse non potrà sospendersi alcuna giudiziale provvidenza, evasione od intimazione, ma l'importo si dovrà annotare all'uffizio delle tasse, ed al fine d'ogni mese dovranno riscuetersi gli arretati (Pat. del primo novembre, 1781, 5 10, e del 27 gennajo, 1783, lett. e) (q).

<sup>(9)</sup> In questo luogo inserisce l'autore sig. De Scheidlein la norma tassatoria promulgata nelle province austriache. Non esseudo questa

#### IÁR CAPITOLO TRENTESIMOSESTO,

In regola la scrittura prodotta in duplo non s'intima, come di sopra si disse, che all'avversario di chi impetrò il decreto giudiziale; il duplo poi dessi dall'impetrante stesso ritirare dall'uffizio delle tasse, oppure dall'uffizio giudiziale della spedizione, a cui spesse volte, e specialmente in caso di ritardanze, viene rimesso dall'uffizio delle tasse. Un'eccezione di questa regola fanno però quei decreti del giudice i quali per le parti possono aver delle conseguenze rapporto ai termini, al corso giudiziale, oppure a qualche altra provvidenza di ragione; ed in questo caso dovranno pure essere consegnati i dupli alla parte che li presentò, e non si aspetterà

in vigore nelle province del Regno Lombardo Veneto, il traduttore ha creduto instile di riportarla, rimettendo in proposito il leggitore al Regolamento provvisorio per le tasse giudiziarie, emanato dal I. R. Governo di Milano sotto il 15 gennajo, 1816; il qual Regolamento fu già prima attivato nelle province venete con decreto dell'aulica commissione organizzatrice del 15 giugno, 1815, in data di Venezia.

(10) Anche le Istruzioni provvisorie per gli ussizi delle tasse giudiziarie, in data di Venezia del 18 giugno, 1815, confermano all' articolo 3 questa regola, dicendo « che gli uffizi giudiziari di spedizione faranno tenere ogni giorno agli uffiziali delle tasse le spedizioni , unendovi una specifica della modula come qui sotto; e per assicurarsi che non venga ommessa la tassa di ciascun atto tassabile, sarà nella detta specifica a conservarsi il numero cronologico di ciascuna spedizione secondo quello del protocollo giudiziario, apponeudosi dagli uffizi giudiziari di spedizione a quei numeri che non fossero tassabili le segueuti parole : Non appartiene alle tasse del Regolamento provvisorio per le tasse, ecc. »

Tale catalogo verrà firmato anche dal presidente o capo delle autorità rispettive. Dietro tale specifica gli uffiziali delle tasse notano l'importo della tassa tanto sulla spedizione giudiziaria tassabile, quanto sulla parte sinistra della specifica, unitamente al corrente numero cronologico col quale essa tassa dee comparire nel libro maestro. Ciò fatto, gli uffiziali delle

## § 504.

Quando il decreto sara da intimarsi a più consorti di lite, il petente doorà unire alla scrittura tante rubriche o siano estratti, quanti saranno i consorti di lite, ed annotare sopra ciascuna il luogo d'abitazione di quello a cui doorà rimettersi; il giudice vi doorà aggiungere l'emanato decreto, e fur quindi eseguire l'intimazione col mezzo del cursore.

## § 505.

Ogni qual volta dovranno citarsi testimonj, non si comunicherà ad essi nè la scrittura

tasse ritornano all'uffizio giudiziale di spedizione le spedizioni tassate, unendovi essi pure una specifica indicante i soli numeri progressivi delle medesime, e lo fanno al più tardi entro 24 ore continue, eccettuate le spedizioni d'urgenza che devono essere tassate e ritornate auche istantaneamente, acció nou sia remoratala pronta amministrazione della giustizia. INTIMAZIONE DE DECRETI, ECC. 145 della parte, nè la rubrica col decreto, ma s'ingiungerà generalmente a nome del giu-

|        | spedi                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | o il                                                                                                                                                           |
|        | uffizio.<br>nza soti                                                                                                                                           |
|        | dall'                                                                                                                                                          |
| MODULA | Dolla specifica delle spedizioni consegnate dall'uffizio di spedi<br>zione di Ficenza all'uffizio delle tasse in Ficenza sotto il giorni<br>19 dicembre, 1815. |
| MON    | spedizioni<br>ill'uffizio d<br>5.                                                                                                                              |
|        | delle                                                                                                                                                          |
|        | Della specifica delle sp.<br>zione di Vicenza all'<br>19 dicembre, 1815.                                                                                       |
|        | Della<br>zioi<br>19                                                                                                                                            |

| Numero        | Nome                   | Contenuto  | - (       |             | Comp | Competenze |            |         |
|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------|------|------------|------------|---------|
| dell' esibito | del                    | della      | delle     | delle tasse | इ    | del bollo  | del porto  | porto   |
|               | presentante spedizione | spedizione | · lie.    | cent.       | Ė    | cent. lie  | engra<br>E | cent.   |
| ,             | ) (* )<br>  (* ) (* )  |            | 0° 1 60 - | 000 T       |      |            | stutta J   | 3 pm 40 |

Scheidlein, vol. IV-

146 CAPITOLO XXXVI, INTIMAZIONE, ECG. dizio la comparizione nel tempo assegnato per deporre la testimonianza.

Si veda la modula della citazione di un testimonio nel volume II, pag. 283 di questa Analisi.

L'intimazione regolarmente eseguita porta l'effetto, a) che la cosa o ragione per la quale il reo fu impetito diviene litigiosa, e per conseguenza che il possessore non può più disporne; b) che la causa si reputa con ciò portata innanzi a questo giudizio, e che quindi essa dee continuarsi presso il medesimo giudice sino al suo termine, quand'anche il reo convenuto avesse nel frattempo cambiato la sua qualità personale, p. e., fosse divenuto nobile, negoziante o militare ( Pat. del 27 settembre, 1783, § 18, e Norma di giurisdizione militare del 1762, § 6}; c) commette il reo impetito un atto d'inobbedienza, cioù incorre nella contnuacia quando non eseguisce ciò che il decreto del giudice gl' ingiunge.

# CAP. TRENTESIMOSETTIMO

#### DEI TERMINI.

### § 506.

Ocus primo termine ripete la sua misura unicamente dalla legge. I termini ulteriori la ricevono tutti dal prudente relativo giudizio del giudice, che però non è da confondersi coll'arbitrio, ma dev'essere fondato sulla dimostrata e con equità riconosciuta necessità.

# § 507.

Quando una parte non fosse in grado di dare eseguimento alla ricevuta ordinazione giudiziale nel termine destinato, dovrà essa, prima che scada, ricercare che le venga prorogato lo stesso termine; e non solo spiegare le cause dell'impedimento, ma addurre ancora le ragioni per cui si rende credibile il bisogno del termine più ampio che essa ricerca.

#### 148 CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO,

Vi sono dei casi in cui la parte qualche volta non può assolutamente eseguire l'ordine del giudice; p. e. al reo rendesi impossibile di presentare la sua risposta entro il termine prefissogli, poichè per confutare la petizione dee rapportarsi a testimoni il cui domicilio è lontano dal luogo del giudizio, ed egli è costretto d'entrare con essi in corrispondenza circostanziata, per lo che gli abbisognano più di 30 giorni. La legge ha provveduto a questi casi, dichiarando che se una parte non fosse in istato di dar eseguimento al ricevuto ordine giudiziale nel termine destinato, dovrà essa, prima che scada (in Austria 3 giorni prima), ricercare che le venga prorogato lo stesso termine, e non solo precisare e comprovare le ragioni per cui si rende indispensabile il bisogno della proroga che ricerca, ma eziandio indicare il tempo che le occorre per munirsi de' necessari documenti. Il 6 507. che contiene questa prescrizione, vuole quindi, 1. che la parte, sia essa attrice o rea convevuta, implori l'ulteriore dilazione ancor prima che scada il termine legale preffissole sul

decreto che gl'ingiunge di eseguire quanto contiene. Sarà sempre però opportuno di non attendere l'ultimo giorno, imperciocchè non venendo accordata la proroga, si potrebbe incorrere in qualche pregiudizio. 2. Ordina l'anzidetto paragrafo che nell'istanza sieno addotte le cause dell'impedimento il quale non permise di dare eseguimento a quanto fu ordinato col relativo decreto. 3. Deesi precisare il tempo che si renderà ancor indispensabile a poter produrre gli amminicoli che occorrono. 4. Finalmente è prescritto che tutto ciò venga validamente dimostrato. Dichiara per altro l'Aulico Decreto del 4 giugno, 1789, lett. e, che chi ricerca una prolungazione di termine, non è in dovere di comprovare mediante la prova ordinaria per testimoni la causa dell'impedimento che gli vietò di eseguire l'ordine giudiziale. Ma nullameno il modo con cui debbasi dimostrare il bisogno non è precisato dal Regolamento. Sembra perciò che la parte debba al giudice dimostrare almeno probabile l'impedimento per via di documenti degni di fede, oppure con

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO. attestazioni firmate da testimoni, senza rapportarsi ad un regolare esame testimoniale.

Gl'impedimenti degli avvocati ed altri patrocinatori a motivo di molti loro affari, commissioni od altre circostanze che vengono semplicemente raccontate, non saranno riputate mai per ragioni sufficienti di ottenere una dilazione (Aul. Dec. del 18 giugno, 1795, lett. b). Nelle istanze colle quali si ricerca una proroga si uniranno sempre tutti i decreti precedenti che permettono qualche dilazione (Aul. Dec. del 20 ottobre, 1789).

Sull'istanza della parte che implora una nuova proroga decreterà il giudice quanto segue :

" S'intimi ad ambedue le parti, e per gli " addotti motivi si accorda all'istante il ricer-" cato termine di giorni 30 , decorribili dal-" l'espiro del legale assegnato col decreto del " giorno . . . sopra la petizione del . . . al " num. . . . , per produrre la sua risposta

#### § 508.

Dove la legge espressamente ordina che dopo la scadenza del termine stabilito la parte non venga più ascoliata, non è il giudice autorizzato ad accordare la prorogadel termine; si dovră anzi in questi casi rigettare senz'altro il ricorso della proroga. Fuori di questo può il giudice, anche senza sentire la parte contraria, accordare la proroga del termine, quando il termine prorogato, sia sopra la prima, sia in seguito alla seconda domanda, non oltrepassa nella sua totalità il termine legale.

Può avvenire non di rado che la parte si trovi costretta di ricercare reiteratamente ed in più volte una dilazione; imperocchè credendo essa dapprima di poter raccogliere entro il primo termine accordatole i documenti di cui ha bisogno, non era riuscita nel suo intento. Come dovra in un tal caso procedere il giudice, e quel evasione darà egli ad una siffatta istanza di proroga? Si dee



CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO. distinguere: o la parte ha implorato una dilazione che, computata col termine già conceduto, non sorpassò punto quello che la legge le ha prefisso sul suo atto in causa; oppure essa dimandò una dilazione che eccedeva il termine legale. Nel primo caso il giudice non è tenuto di sentirpe la controparte, ed ha l'autorità di accordare ex officio il termine addimandato quando trova sussistenti le ragioni addotte dalla parte supplicante. Egli può per conseguenza sopra una sola o parecchie istanze prolungare in totalità (p.e.) il termine per la risposta fii a a giorni qo, allorchè il primo termine legale era prefisso a giorni 90, e non ha bisogno di sentire su di ciò la parte contraria (Aul. Dec. del 26 maggio, 1783). Soltanto negli affari di cambio mercantili dovrà il giudice procedere con maggior circospezione, imperciocchè la Patente del 9 aprile, 1782, ne fa particolar menzione, prescrivendo di non accordare ulteriori termini senza motivi importanti, attesochè la processura in affari di cambi è meramente un giudizio sommarissimo (est judicium summariissimum).

Se però la legge espressamente ordina che la parte non venga più ascoltata tosto che il termine prefisso sarà scaduto, il giudice non potrà più ingerirsene, e davrà licenziare la parte colla seguente modula di attergato:

"S'intimi; ed ordinando la legge espressamente di non concedere alcuna proroga ((p. e. per la produzione dei gravami appellatorj), non si fa luogo all'istanza, e quindi si restituisce.

Il secondo caso sovr'espresso è contenuto nel paragrafo che segue.

# § 50g.

Quando colla ricercata proroga venisse ad oltrepassarsi il termine legale, ed il giudice non credesse doversi rigettare senz' altro il ricorso, si deve in ordine ad esso sentire la parte. Se essa l'accorda, non potrà la proroga venire dal giudice negata, eccetto che egli rilevasse che l'adesione fosse accordata solo dal patrocinatore senza scienza e consentimento del suo cliente, al quale ne deri-

verebbe pregiudizio; ed in questo easo si potrà chiedere il sentimento immediato del cliente stesso. Ma se la parte contraria non ucconsentisse alla ricercata proroga, dipenderà dal giudice, se ed in quanto ei voglia in una comparsa sentire ambedue le parti per rischiarare l'allegato bisogno, e dietro di essa, o pure anche senza la medesima, accordare tostamente o pure denegare la proroga. In cadauno dei casi suddetti dovrà la decisione relativa alla proroga rilasciarsi per decreto, contro del quale alla parte che si riputasse lesa sarà aperta la via del ricorso al giudice superiore.

Nel secondo caso però, quando la parte avesse ricercata una proroga, la quale o sola o in complesso con una precedente sorpassa il termine legale che le fu prefisso sulla sua scrittura in causa, il giudice non sarebbe abilitato di accordarla ex officio, e dovrebbe previamente sentire su di ciò la controparte; tuttavia gli è permesso di licenziare senz'altro l'istanza quando trova le ragioni addotte in modo e così apertamente mal fondate, che

non meritano la pena di un ulterior corso giudiziale. L'istanza dunque per una sifiatta prolungazione di termine (che sarà presentata in duplo) dovrà intimarsi alla parte avversaria per la sua dichiarazione da darsi entro giorni 3, coll'avvertenza contemporanea che non producendola nel debito tempo, si terrà essa per aderente all'istanza, e si concederà senz'altro a termini del § 509 l'addimandata dilazione. Di ciò si darà in pari temponotizia alla parte istante mediante attergato sul suo duplo. Il decreto potrà stendersi in questo modo:

"S'intimi alla controperte per la sua dichiarazione, da darsi nel termine digiorni
"3, sul punto dell'addomandata proroga;
coll'avvertenza che altrimenti si avrà per
aderente al chiesto termine dilatorio (p. e.)
digiorni 60, decorribili dall'espiro del legale,
per la produzione della risposta in causa.,

Se la controparte non produce la chiesta dichiarazione, subentra l'effetto dell'aclausola annessa al decreto; la controparte viene ritenuta per aderente, ed il suo silenzio vale quanto un espresso acconsentimento alla prolungazione del termine, in modo che non occorre un ulteriore decreto. All'incontro, venendo presentata la dichiarazione entro il termine dei giorni 3, questa sarà o affermativa o negativa. In caso affermativo (lo che per altro non accade sovente, giacchè di solito, se la parte vuol acconsentire, non ne presenta mai dichiarazione) si rilascia ilseguente decreto:

"S'intimi; e stante la dichiarazione affermativa della controparte, si accorda per replicare alla risposta del giorno...al num.... l'addomandato termine dilatorio di giorni, 35 (p. e.) decorribili dall'espiro del legale.,

Questo decreto sarà intimato ad una parte mediante la supplica che verra all'avversario ritornata, ed' all'altra che diede il suo consenso si restituisce la dichiarazione collo stesso decreto a tergo. In caso negativo poi è abilitato il giudice dall'Aul. Dec. del 1/4 giugno, 1784, di denegare o di accordare senz' altro alla parte istante la desiderata proroga in vista delle ragioni dall'avversario addotte in appoggio del suo rifinto. Egli potrebbe quindi decretare in una tale circostanza come segue:

"S'intimi; e stante la dichiarazione nega"tiva presentata dalla controparte il giorno...

sotto il num... si accorda soltanto al
"supplicante per replicare alla risposta del
giorno... al num... un termine di
"giorno... decorribili dall'espiro del legale
"(oppure: non si fa luogo al termine richie"sto coll' istanza al num....),

L'Aul. Dec. dell'11 settembre, 1784, però conferisce al giudice l'autorità di sentire in tal caso in una sessione umbedue le parti per rischiararvi meglio l'allegato bisogno della chiesta dilazione; e perciò si accostuina in pratica di deputare subito sulla dichiarazione negativa una giornata in cui si assumono a protocollo le verbali deduzioni delle parti sopra la quistione: Se l'istanza per la proroga debba aver luogo o no. Il protocollo indi non viene evaso con sentenza, ma il giudice vi decide mediante un semplice decreto, contro il quale è libera la via del ricorso al giudice superiore. Il decreto con cui si prefigge una comparsa è concepito in questi termini:

" S'intimi; e compariranno ambedue le

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO ;

" parti all'aula verbale di questo regio tri-" bunale il giorno... alle ore... per dedurre " le loro occorrenze sul punto della chiesta " e contraddetta proroga, coll'avvertenza dei

" 66 20 e 25 del Regolamento Generale. " L'evasione da darsi al protocollo assunto

in contraddittorio sarà presso a poco la seguente : " In evasione del protocollo verbale del " giorno . . . al num. . . . , seguito tra N. N. " ed N. N. in punto di addomandata pro-" roga, come dall' istanza del giorno . . . e " della dichiarazione presentata il...; questo " regio tribunale civile di prima istanza, " decretando, dichiara doversi per gli addotti " importanti motivi accordare al supplicante " N. N. la chiesta proroga (p. e.) di giorni " 60, da computarsi dalla scadenza del ter-" mine già prefisso, a presentare la sua risposta " in causa sopra la petizione al num. . . . : " ritenute a carico di esso supplicante le spese " giudiziali e l'onorario di questo decreto.,,

#### € 510.

Ogni termine comincerà a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello nel quale sarà seguita l'intimazione, sia alla parte contro la quale dovrà avere effetto, sia al di eli patrocinatore dimorante nel luogo del giudizio. Ciò avrà luogo anche in ordine a que' termini che dovranno avere effetto contro persone assenti, non potendo la consegna fattasene all'ufficio postale tenere luogo di una reale intimazione. Al contrario i termini prorogati decorretranno tutti dal giorno successivo a quello in cui sarà scaduto l'antecedente termine del quale si sarà chiesta la proroga.

Da qual giorno decorre alla parte il termine ulteriore che le fu accordato? A ciò risponde l'Aul. Dec. del 14 novembre, 1791, dicendo che ogni termine comincia a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello nel quale è seguita l'intimazione: ciò viene pure confermato dall'Aul. Dec. del 13 feb-

160 CAPITOLO TRERIZSIMOSETTIMO, brajo, 1795, e n'è eccettuato l'unico caso in cui fra le parti fosse convennta qualche altra cosa di particolare, come spesse volte avviene in pratica: il reo p. e. ricerca una proruga in un caso in cui il giudice non può exofficio nè denegarla nè accordarla.

L'istanza viene decretata all'attore per la ana dichiarazione, e questi presenta la medesima, p. e., negativamente. Su di ciò si deputa una giornata, nella quale l'attore viene indotto ad accordare al reo la chiesta dilazione. Si dimanda adunque: Da qual giorno incominciar debba a decorrere il termine accordato? Combinandosi i giorni, risulta che nel tempo in cui ha luogo la comparsa all'aula verbale, il termine precedente era già spirato. Supponi amo che il reo abbia prodotta la sua istanza nel giorno ventesimosettimo, e che questa sia stata intimata dopo 3 giorni alla controparte per la sua dichiarazione; qui appajono già 30 giorni in causa: l'attore presenta indi il suo parere entro 3 giorni, di modo che questi sono già pervenuti al numero di 33; dopo ciò viene deputata la comparsa, e vi si assegnano almeno giorni otto che vanno a formarne già 41, e per conseguenza sono spirati 11 giorni oltre al primo termine legale. Da che tempo decorrerà dunque il termine ricercato dalla parte? La legge prescrive che incominciar debba dal giorno della seguita intimazione del decreto il quale porta il permesso della proroga; la parte istante per lo più la propone alla medesima, e la controparte solitamente vi acconsente.

## § 511.

Nei giorni del termine, sia esso fissato dalla legge ovvero dal giudice, non vanno computate le ferie. Solamente l'insinuazione dell'appellazione e della revisione sono eccetuate da questa regola, imperciocchè in ordine ad esse nei quattordici giorni stabiliti dalla legge si conteggiano anche i giorni delle ferie.

Qual è la significazione d'un termine legale e giudiziale per presentare un atto in causa? Sotto le denominazioni d'un termine legale, Scheidlein, vol. IV. 162 CAPITOLO TRERESSIMOSETTIMO, o sia fissato dalla legge (Regolamento Giudiziario) s'intende quel lasso di tempo entro il quale debb' essere presentata una scrittura senza che vi abbisogni un previo ordine giudiziale, come sarebbe il termine per l'insinuazione appellatoria o revisoria, per la produzione de gravami appellatori o di revisione, il termine per gli atti probatoriali, per l'adizione d'una prova riservata, per la prestazione d'un giuramento ordinario, il termine pel ricorso. ecc.

Il termine giudiziale, o destinato dal giudice, è poi quello che mediante ordine positivo giudiziale viene stabilito per la presentazione di una qualche scrittura, quand'anche il giudice nel fissare i termini è costretto d'attenersi al prescritto dalla legge, p. e. il termine per la risposta, replica, duplica, ecc.

In conformità di questa legge non vengono computate le ferie ne nei termini legali ne in quelli prefissi dal giudice.

#### § 512.

Le scritture che in forza dell'ordinazione della legge devono essere presentate al giudice superiore, deve la parte nel termine fissato rassegnarle a lui o a lui spedirle, altrimenti dovranno senz'altro venire rigettate.

## § 513.

Quando la ricercata proroga del termine viene denegata, restano a vantaggio della parte tutti ancora quei giorniche sul termine stesso, per la cui proroga erasi presentata l'istanza, nel giorno della seguita consegna del ricorso non erano ancora trascorsi.

Siccome ogni termine legale debb' esser utile alla parte intieramente e non solo per metà, così dovrà pure il termine profisso nel § 340 di questo Regolamento esser computato soltanto da quel giorno in cui seguì l'intimazione del giudiziale decreto; ma non vi sarà luogo ad alcuna proroga per presentare ricorsi (Aul. Dec. del 24 novembre, 1782).

## \$ 514.

Il termine scade nell'ultimo giorno, precisamente nell'ora ultima nella quale in quel giorno il giudizio è aperto; ogni atto giudiziale, per cui, si è fissato un termine, potrà ciò non pertanto eseguirsi sino a quel giorno, anzi ancora validamente nel giorno medesimo nel quale la parte contraria fa uso avanti al giudice del diritto che le deriva dalla scadenza del termine.

La proroga impetrata di un termine per la produzione di una scrittura non ha mai relazione a quel termine che è prefisso nel vegliante Regolamento al § 183 per la domanda dell'ispezione dei documenti, dove non s'intende se non che la metà di quel termine che la legge destina per la produzione dell'atto in causa. Qualora questo venga trascurato, l'implorata proroga per presentare l'atto in causa non potrà più render efficace il diritto di chiedere l'ispezione dei documenti, ecc. Un esempio renderà più chiaro

il senso di questa legge. Essendosi presentata la petizione per la risposta da darsi entro giorni 30, ed io per importanti motivi fossi costretto di ricercare una proroga d'altri giorni 40, non dovrei, nel caso che mi fosse necessaria la ispezione de documenti, ricercarla alla metà dei due termini avuti, cioè entro 35 giorni, ma sempre alla metà del primo termine legale prefinito per la risposta, cioè fino al giorno decimoquinto (Aul. Dec. del 16 maggio, 1788, lett. aa; vedasi anche il § 183 del Regolamento).

#### CAP. TRENTESIMOTTAVO

#### DELLE SPESE GIUDIZIALI.

## § 515.

La parte succumbente nell'esito della causa sarà tenuta regolarmente ad abbonare alla parte contraria le spese giudiziali che la medesima avrà fatte, salvochè qualora il giudice stimasse per motivi rilevanti doversi avere per compensate le spese giudiziarie fra ambedue le parti. Il giudice però non potrà dar luogo a tale compenso ne' seguenti casi: 1.º se la parte succumbente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipendevu la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo; 2.º se il succumbente avrà litigato contro la chiara e letterale disposizione della legge; 3.º se esso non avrà fatto alcuna risposta o difesa sul

merito principale della causa; 4°s' egli senza produrre altre prove avrà deferito alla parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto; 5.º se alcuno avrà appellato dalla sentenza profferita in prima istanza, e sarà rimasto succumbente anche nel secondo giudizio: in quest' ultimo caso il succumbente dovrà sempre portare le spese dell'appello.

Chi dovrà sostenere le spese giudiziali nel caso che le medesime non fossero state nella sentenza compensate fra le parti?

Egli è di regola che in una causa consumata la parte succumbente dee abbonare sempre all'avversario le spese incontrate in giudizio. E siccome il Regolamento Giudiziario indistintamente è applicabile a tutte le parti litiganti, così è fuori di dubbio che sarà da procedersi pure a norma del Regolamento medesimo contro l'uffizio fiscale allorche trattasi di condannarlo nell'abbonamento delle spese processuali (Aul. Dec. del 27 dicembre, 1782). Sarà perciò dovere del regio fisco di far tosto conoscere al Governo generale della provincia i casì nei quali esso fu con-

dannato al pagamento delle spese giudiziali, acciocchè senza perdita di tempo possa seguire l'assegnazione delle medesime presso le rispettive casse camerali (Aul. Dec. dell' 11 agosto, 1783). Essendo l'affizio fiscale condannato al pagamento delle spese incontrate in una causa il cui patrocinio era di suo istituto, dovrà l'importo delle spese essere alla controparte corrisposto dal regio tesoro, allora quando trattavasi del patrocinio erariale, oppure, previa moderazione, dagli enfiteuticari o sudditi dominiali allorche questi, in vigore delle vigenti leggi (nelle province ereditarie tedesche ), furono difesi dall'uffizio medesimo (Aul. Dec. 1.º dicembre, 1785); e così saranno per analogia di legge abbonate le spese dalla cassa del fondo di religione, quando il regio fisco fosse il patrocinatore dei luoghi pii, dei monasteri soppressi o d'altre fondazioni (Aulici Decreti del 14 ottobre, 1785, e 29 luglio, 1789).

Qualora però l'enfiteuta, il feudatario o dominio che avea mossa o contestata la lite in confronto del suo enfitenticario o auddito dominiale, sarà tenuto di pagare le spese giudiziali, quella porzione di abbonamento che per servigio prestato compete all'uffizio fiscale a titolo di onorario, la percepirà il regio tesoro, ed all'enfiteuticario si farà pervenire soltanto quell'importo che avrà speso del proprio, o che incontrastabilmente gli spetta per danni sofferti (Aul. Dec. del 1.º dicembre, 1785). Può altresì essere condannato al pagamento delle spese giudiziali il creditore insinuatosi in un concorso contro l'oberato, ed in un tale caso le pagherà anche pel suo avversario il curatore alle liti (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785, lett. t.).

La regola " che alla parte succumbente debbano stare a carico le spese giudiziali ,, patisce un'eccezione: la legge ordina che qualora il giudice credesse per motivi rilevanti doversi aver per compensate le spese giudiziali, queste sieno a carico per metà d'ambedue le parti. Nei seguenti casi però è inibito al giudice di compensare le spese.

a) Quando la parte succumbente avra contraddetto il proprio fatto, dal quale dipen-

- 170 CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO, deva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo.
- b) Se il succumbente avrà litigato contro la chiara e letterale disposizione della legge; oltre a ciò, condannerà il giudice la parte o il suo patrocinatore in una pena pecuniaria o corporale, a misura delle circostanze, allorchè risulterà dall'attitazione della causa, ovvero dall' interposta appellazione o revisione una manifesta ingiustizia od altra particolare temerità (§ 526). Qualunque tribunale è tenuto di denunziare al Governo generale i casi in cui i collegi magistraturali di città o borgate sono stati condannati quali temerarie parti litiganti, affinche i membri che hanno colpa di simili controversie temerarie possano essere astretti a pagare delle loro proprie sostanze le spese giudiziali eventualmente incontrate (Aul. Dec. del 21 febbraio, 1788).
- c) Dovrà essere condannata nelle spese quella parte che nel merito della causa non avrà dato alcuna risposta, e che quindi si rese contumace. Per evitare ogni prolungamento che dall'esazione della tassa per una

sentenza emanata in contumacia nascer potrebbe presso quelle parti che sono assenti e non hanno patrocinatore da loro istituito, esiste la prescrizione che in simile caso l'attore paghi anche pel reo la tassa da quello dovuta, salvo il regresso a lui competente in confronto del debitore medesimo (Aul. Dec. del 1.º dicembre, 1786).

d) Saranno pure a carico della parte succumbente le spese del giudizio appellatorio, allorchè essa si sarà appellata dalla sentenza di prima istanza ed avrà anche nel secondo giudizio perduta la causa. Queste spese importeranno il doppio di quanto fu pagato per la sentenza del giudice inferiore. All'incontro la parte appellata non potrà mai essere condannata a pagare in una tale circostanza la tassa della sentenza (Sovrana Pat. del 7 agosto, 1782, lett. b). Se poi la decisione superiore avesse riformato in tutto o in parte la sentenza di prima istanza, non potrebbe perciò la parte, contro di cui fu interposta l'appellazione, essere astretta dal giudice d'appello all'abbonamento delle spese giudiziali, perchè aveva già riportata una sentenza a suo favore (§ 519); ed è per conseguenza obbligo del tribunale superiore (ogni qual volta ha luogo la riforma della sentenza del giudice inferiore) e senza che la parte espressamente lo richieda, di aggiungere in calce della sua decisione la seguente avvertenza: compensate le spese, e pagherà cadauna parte le spese appellatorie da essa incontrate (Aul. Dec. del 9 maggio, 1785). Giò è pure applicabile al caso che ambedue le parti avessero interposta l'appellazione contro di una sentenza che conteneva parecchi punti controversi (Aul. Dec. del 9 settembre, 1785).

e) La parte succumbente porterà pure il carico delle spese quando, senza produrre altre prove, avrà deferito alla parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto e prestato (11).

<sup>(11)</sup> Sopra questo argomento si diffonde anche il Regolamento provvisorio per le tasse giudiziarie, emanato recentemente tatoto a Venezia quanto a Milano. All'articolo 3 dice esso:

#### € 516.

Nelle cause coll'ufficio fiscale, nelle quali esso sarà stato condannato nelle spese giudiziali, dovranno queste andare a carico del fondo pubblico cui la causa appartiene, e frattanto verranno anticipate dall' ufficio delle tasse. Allorquando le spese giudiziali vengono caricate alla parte contraria al fisco, dovranno queste pagarsi all'erario nella misura stessa come se la causa si fosse fatta da un altro avvocato.

<sup>&</sup>quot; La tassa dovrà essere pagata da quella parte

a litigante a di cui istanza vengono fatti il

<sup>«</sup> decreto, l' ordinazione, l' intimazione, o

<sup>«</sup> sieno date altre provvidenze soggette a tassa " giudiziaria. Solamente la tassa stabilita per

<sup>«</sup> la coordinazione (elenco) degli atti e per

<sup>«</sup> la sentenza, dovrà pagarsi da ambe le parti " in egual porzione. "

### § 517.

Al patrocinatore che sarà stato dato ex officio alla parte povera, si dovranno dall'altra parte, che sarà stata condannata nelle spese giudiziali, contribuire egualmente le competenze che gli saranno dovute.

## § 518.

Nello stesso modo si dovrà condannare alla rifazione delle spese giudiziali chi avrà abbandonata la causa prima che sia stata decisa con sentenza.

\[
 \hat{\text{E}}\] E tenuta pure al pagamento delle spese
giudiziali quella parte che avrà receduto dal
giudizio in ordine al prescritto del § 8 di
questo Regolamento, oppure avrà abbandonata la causa prima che fosse stata decisacon sentenza.

# \$ 519.

All'incontro chi una volta avrà riportata sentensa a suo favore, non potrà mai essere condannato dal giudice superiore nelle spese giudiziali di prima istanza.

# § 520.

La parte che, secondo la norma sopra spiegata, dovrà portare le spese giudiziali in una eontestazione accessoria, dovrà essere condanuata nella sentenza relativa.

Chi sarà rimasto succumbente in una contestazione accessoria può essere anche condannato nelle spese giudiziali, p. e., se gli fosse stato denegato il permesso di addurre delle novità in atti posteriori, ecc.

Anche il giudice può, dietro ricorso della parte, essere condannato alla rifusione della spese occasionate, quando una colpa manifesta del giudice fosse stata la cagione del riclamo prodotto (Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1787).

## § 521.

Il giudice tanto inferiore quanto superiore dovrà anche senza istanza di parte o dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziali, oppure aggiudicarne l'abbonamento alla parte a cui competerà. Soltanto nelle sentenze interlocutorie, con le quali viene animessa la prova ordinaria per testimoni, si dovrà differire la cognizione circa le spese giudiziali di prima istanza sino alla sentenza che sortirà in merito dopo che saranno compiute le prove.

Le spese giudiziali dovranno mai sempre nella rispettiva decisione essere od espressamente compensate od aggiudicate a chi sara di giustizia. Perfino nel caso che una parte dovesse, dietro l'anzidetta misura, portare le spese giudiziali di una contestazione accessoria ed incidentale, sara obbligo del giudice di condannarne la medesima con la sentenza o decreto da emanarsi in proposito, e non si potranno lasciar punto in sospeso le spese

fino alla diffinizione della causa principale (Aul. Dec. del 27 settembre, 1792, lett. b). Soltanto nelle sentenze interlocutorie, con le quali viene ammessa la prova ordinaria per testimoni, si differirà la cognizione circa le spese sino alla sentenza che sortirtà in merito, mentre prima dell'effettuazione delle prove resta ancor ignota la parte succumbente (Aul. Dec. del 24 novembre, 1785). Questo decreto però deesi intendere soltanto delle spese incontrate in prima istanza. Rispetto alle spese in grado d'appello è autorizzata la parte, contro della quale fu interposta l'appellazione, di chiedere, a tenore del § 515 del Regolamento, la rifusione delle spese occasionate, subito che la sentenza del giudice superiore avrà confermato quella di prima istanza (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. h).

#### § 522.

Il giudice dovrà pur moderare nella sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad Scheidlein, vol. IV. 12 178 CAPITOLO TRENTESIMOTT AVO, una parte. Saranno perciò tenule le parti a consegnare, sotto perdita dell'abbonamento negli atti, una specifica o sia nota delle spese giudiziali.

All'effetto che venga aggiudicato l'abbonamento delle spese di giudizio non occorre che la parte ne faccia espressa istanza (Aul. Dec. del 30 settembre; 1785), ma sarà però tenuta, sotto perdita de'suoi esborsi, di unire una nota o specifica all'ultimo atto in causa che dee produrre, oppure detterà a protocollo le spese avute, allorquando le occorrenze furono trattate in processo verbale. La specifica potrà stendersi nella seguente maniera:

## " SPECIFICA

Delle spese e competenze nella causa, ecc.

| •                            | WINDOLKIN | MOD DIA .  |
|------------------------------|-----------|------------|
|                              |           | lire soldi |
| Per la stesa della specie di |           |            |
| fatto ,,                     | 100 -     |            |
| Pel mandato di procura,,     | 10 -      |            |
| Per la stesa della peti-     |           |            |
| zione ,,                     | 200 -     |            |
| Per cop. 30 fogli allegati " | 7 10      | . — — '    |
| Per intimazione di peti-     | •         |            |
| zione ,,                     | 4 10      |            |
| Per la stesa della replica,, | 200       |            |
| Per copie a fogli ,,         | 2 —       |            |
| Per la stesa di rotolo. "    | 10 -      |            |
| Per l'intimazione della re-  |           |            |
| plica ,,                     | 5         |            |
| Per la comparsa all' inro-   |           |            |
| tulazione ,,                 | 20        |            |
| Pel pagamento dell'ono-      |           |            |
| rario della sentenza ,,      | 5o        |            |
| Per l'intimazione della      |           |            |
| sentenza ,,                  | 15 jo     |            |
| Lir                          | 624 10    |            |
| 23111                        |           |            |

N. N. Avv. e Patrocin. dell'attore N. N.

#### 180 CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO,

Aggiudicandosi alla parte le spese giudiziarie nella sentenza, dovranno dal giudice, nella sentenza o decreto stesso, essere moderate, ed alla parte condannata dovrà pure ingiungersi la rifusione dell'importo moderato, pel corrispondente rimborso.

La parte succumbente in una causa in confronto dell' uffizio fiscale, e condannata all'abbonamento delle spese giudiziali, dovra non solo soddisfare alle tasse giudiziarie ed al numerario esborsato dal regio fisco, ma altresì pagargli, previa moderazione giudiziale, le competenze per la stesa delle scritture e per altri lavori prestati nella causa, insieme con le spese del copista, come se vi fosse stato un privato patrocinatore; e tale importo poscia entrerà nella cassa dell'erario (Aul. Dec. del 3 marzo, 1785).

Dietro qual norma e misura il giudice determinare debba le competenze annotate dai patrocinatori, e come abbia da procedere nel cuso di un' implorata moderazione dellespese avversarie, lo insegnano i due ultimi capitoli di quest' Analisi.

## € 523.

Per le scritture fatte dalla parte litigante stessa, ovvero da un avvocato in propria causa, si riceverà la medesima tassa o sia competenza che si dovrebbe esigere se la scrittura fosse stata composta da un terzo.

Un avvocato nella propria causa non ha bisogno d'altro patrocinatore (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. u).

# § 524.

La rifazione delle spese di viaggio non avrà luogo se non pei viaggi i quali, in riguardo all' oggetto controverso, saranno stati giudicati necessari dal giudice, oppure intrapresi di suo ordine.

# § 525.

L'attore che nella provincia, entro la quale dovrà agitarsi la causa, non sarà notoriamente provvisto di sufficienti facoltà, dovrà, ad istanza del reo convenuto, dare una idonea causione per l'abbonamento eventuale delle spese giudiziali, ovvero offerire il giuramento della povertà, o sia della sua incapacità di prestarla; altrimenti dovrà egli, ad istanza della parte contraria, esservi compulso per decreto, senza però ritardare il corso della causa principale.

Questa è un'eccezione dilatoria in favore di chi è impetito. Il corso della causa viene sospeso fino al momento della prestata causione o del deposto giuramento. Qualora però, entro il termine prefisso dal giudice, l'attore non avrà eseguito quanto gli fu ingiunto con decreto, resta libero al reo convenuto di farlo obbedire mediante altra compulsoria giudiziale; ma in tal caso non può essere ritardato il corso del processo. Un esempio diluciderà vie più questo argomento. Tizio, che dimora in Tirolo, p. e., m'impetisce e presenta in mio confronto un libello in giudizio. Prima che spiri il termine prescritto per la risposta, io produco un'istanza, ed esponendo che

Tizio non è notoriamente provvisto di sostanze sufficienti in questa provincia, dimando che prestar debba un'idonea cauzione per le eventuali spese da soddisfarsi. Nello stesso tempo presento un' istanza per una proroga (p. e.) di altri giorni 30, ed il giudice non me la potrà negare, imperocché può avvenire che Tizio, possidente, non avesse da un canto pronti i mezzi di cautarmi, e che dall'altro non fosse in istato di giurare la sua povertà. In questo caso viene in tal qual modo remo. rata la causa per un mese e più, mentre l'attore dee eseguire il decreto che gl'ingiunge la cauzione, e per tal effetto fa d'uopo mettersi prima in corrispondenza con le persone del suo paese.

Sull'istanza del reo che addimanda la cauzione dall'attore si decreta come segue:

"S'intimi; e l'attore N. N. darà entro giorni 3 al reo convenuto idonea cauzione per l'abbonamento eventuale delle spese giudiziali, o dovra offrire il giuramento dell'assoluta sua povertà e della incapacità di prestar la cauzione, coll'avvertenza che

in caso diverso sarà ad ulteriore istanza del supplicante compulso alla relativa prestazione.

È nata la quistione: se la parte a cui il giudice avrà aggiudicate le spese, sia abilitata a chiedere all' nifizio delle tasse la restituzione dell' importo che ha pagato, e che ora gli deve l'avversario, allorquando questi non fosse in grado di pagargliele. L'Aul. Dec. del ro ottobre, 1797, diede su di ciò una dichiarazione negativa.

# § 526.

Quando al giudice risulterà dall'attitazione della causa, oppure dall'interposto appello o revisione che una parte o l'altra abbia agito con manifesta ingiustizia, e specialmente coll'aver negato circostanze vere, o supposte circostanze false, egli dovrà condannare la parte colpevole ed il patrocinatore di essa in una pena pecuniaria o corporale a misura delle circostanze.

Prima di chiudere questo capitolo conviene esaminare ancora due quistioni.

I. Qual benefizio di legge è accordato alla parte che si trova aggravata per essere stata in prima istanza condannata alla rifusione delle spese? Essa ha l'autorità di appellarsene, e non ostante la confermata sentenza nel merito della causa, ne potrà seguire la riforma rispetto all'abbonamento delle spese, qualora il giudice inferiore avesse sorpassati i limiti di ragione (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. d. d.).

II. In che modo dovrà procedere il giudice allorche la parte non potesse per causa di miserabilità soddisfare alle spese di giudizio e della carta bollata, non che all'onorario (palmarium) di un patrocinatore? Quegli che intende implorare il gratuito patrocinio e l'esenzione delle tasse giudiziali, dovrà non solo comprovare validamente la sua assoluta povertà mediante le relative fedi giurate del parcoc e di due presidenti de'poveri della contrada, che in fatto il supplicante sia inscritto nel libro dei poveri della contrada medesima, ma altresì dovrà spiegare chiaramente la lite che vuole promuovere ed il

punto su cui verte, indicando inoltre i rei da convenirsi, attesochè non si accorda a nessuno il gratuito patrocinio in generale. Il decreto che accorda il gratuito patrocinio sarà del seguente tenore:

- "S'intimi; e stante la comprovata assoluta povertà s'accorda ad N. l'addoman-
- " dato gratuito patrocinio, e contempora-
- "neamente gli si destina in difensore (p. e.)
- " l'avvocato Luigi Messedaglia, a cui si è
- " dato l'opportuno decreto, con avvertenza
- " però ad esso ricorrente di dover entro 14
- " giorni implorare presso chi spetta la pre-
- " notazione delle tasse, in difetto si riterra
- "per non accordato il patrocinio medesimo.,,
  All'avvocato si rilascia questo decreto:
  - " Stante la comprovata povertà di Lucio
- ", Anguissola, si nomina esso avvocato Luigi
- " Messedaglia in suo gratuito patrocinatore,
- " perchè lo voglia difendere nella causa contro
- " di lui promossa da Angelo Marini in punto
- " di pagamento di pigioni scadute per l'im-
- " porto di 102 lire italiane. Si rende però
- " inteso esso avvocato di tale sua destinazione,

" onde, a termiui di ragione e giustizia, e con
" quello zelo che mai sempre lo distinse,
" assister voglia gratuitamente il detto ri" corrente reo convenuto nella causa di cui
" si tratta.,,

In conformità di questo decreto la parte entro 14 giorni dopo seguita l'intimazione dello stesso dovrà con apposita istanza, corredata della fede di povertà, ricercare la prenotazione delle tasse giudiziali e delle spese della carta bollata; in difetto la nomina del gratuito patrocinatore sarà rivocata: il giudice avvertirà espressamente di ciò il ricorrente per sua notizia nel decreto in cui si accordò il gratuito patrocinio (Pat. del 1.º novembre, 1.781, § 8).

Qual è l'autorità od uffizio a cui si des presentare l'istanza per la prenotazione delle tasse e spese giudiziali? Quando le tasse appartengono al fondo camerale (come, p. e., le spese incontrate presso il tribunale provinciale de'nobili) al tribunale mercantile o montanistico, ecc., l'istanza debb'essere prodotta al Governo generale di quella provincia in 188 CAPITOLO TRENTESINOTTAVO, cui esiste il foro ove si promuove la causa (Aul. Dec. del 22 luglio, 1796). Se le tasse sono di ragione civica, la supplica si presenterà al relativo magistrato (in Vienna alla sessione amministrativa o sia politica del medesimo); e se sono di spettanza d'un giudice feudale, d'un dominio, ecc., la supplica sarà diretta a quel giudizio o dominio (Aul. Dec. dell'11 settembre, 1789) (12).

Ma siccome questa sovrana determinazione non tratta che della prenotazione, delle tasse in prima istanza, così la prenotazione, essguita presso le autorità inferiori civiche o feu-

<sup>(12)</sup> Questo benefizio accordato ai veramente miserabili, i quali non sarebbero capaci di sostenere una causa, è pure confermato dal precitato Regol. prov. per le tasse giudiziarie all'art. 8. Questi sono i suoi precisi termini: « Sono esenti dalle tasse quelli che nei modi fissati dalla legge proverauno la loro miserabilità, le quali saranno però a prenotarsi « oude ripeterle secondo le leggi vigenti nel « caso in cui ottenessero una sentenza favorevole.»

dali, non può avere alcuna relazione con le tasse dell'appello o della revisione; e la parte che crede di poter godere del gratuito patrocinio e dell'esenzione delle tasse, dovrà regolarmente implorarne allora la prenotazione anche presso il Governo della provincia (Aul. Dec. del 18 febbraio, 1791). I tribunali civili non dovranno ingerirsi in affari che vertono sopra dubbi o gravami riguardanti l'importo delle tasse giudiziarie, e non s'impegneranno ad accordare prenotazioni, esenzioni o condonazioni di tasse, mentre è prescritto che sieno rimesse le parti ai dicasteri relativi, cioè in cose di reclami intorno a tasse che percepisce la cassa pubblica del principe, all'amministrazione camerale; e riguardo a quelle che spettano ai magistrati civici o alle giudicature dei feudatari, all'autorità amministrativa (delegazione provinciale o sia prefettura) del paese in cui è promossa la causa (Aul. Dec. del 7 aprile, 1790, e del 13 luglio, 1792). La destinazione giudiziale del patrocinatore ex officio non ha. mai per altro l'immediato effetto dell'anno-

CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO, tazione od esenzione delle tasse; e questa concessione rimarrà, ad onta della nomina di un patrocinatore gratuito, sempre un oggetto di trattazione politica camerale, in cui il giudice non può per veran modo entrare. La parte dovrà quindi cei relativi documenti di povertà rivolgerai sempre al Governo generale all'effetto di conseguire il benefizio in quistione (Aul. Dec. del 26 febbraio, 1788. lett, b, e del o agosto, 1804). Quando la parte, alla quale fu commessa la prenotazione delle tasse e delle spese della carta bollata (13), è rimasta vittoriosa in causa ed ha per via del giudicato ottenuto migliori mezzi di solvenza, ovvero se la controparte è stata condannata alla rifusione delle spese giudiziali, dovrà il patrocinatore ex officio, sotto sua propria risponsabilità, aver tutta la premura

(13) Riguardo alla carta bollata conviene osservare che l'eccelso Imp. Reg. Governo della Lombardia pubblicò il 5 genonio, 1816, un decreto del tutto simile a quello di Venezia, il quale fu inserito nel primo volume di questa Analisi, pag. 86. perchè alla più lunga entro 14 giorni dopo la diffinizione della causa sieno pagate le tasse che furono prenotate, e ciò in quanto lo permetta la possibilità delle circostanze rapporto ad ambe le parti, ed in quanto inoltre ciò dipenda dagl'impegni che si dee prendere il difensore. Rimanendo però incapace la parte a soddisfare al pagamento delle tasse, sarà pure dovere del patrocinatore d'implorare ex officio, entro il detto termine di 14 giorni, l'esenzione e rispettiva condonazione delle tasse e spese interinalmente annotate (Aul. Dec. del 26 febbraio, 1788, lett. c, e del 21 novembre, 1793). L'uffizio fiscale in tutti gli atfari da esso patrocinati va esente da qualunque tassa; e perciò essendo condannato al pagamento della medesima, dovrà il pubblico tesoro restituire soltanto alla parte vittoriosa l'importo delle tasse da essa pagate, ma il fisco stesso non soddisfarà mai le tasse che a lui spetterebbero, qualora non ne godesse della esenzione legale (Aul. Dec. del 14 ottobre, 1785, e del 14 luglio, 1789, lett. b (14).

<sup>(14)</sup> L'ussizio fiscale centrale e gli aggiunti

### 192 CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO,

Quando un tribunale civile destina ad una parte miserabile un patrocinatore ex officio, dorrà ogni volta precisare sul relativo decreto se ed in qual misura debbe gratuitamente prestare il patrocinio addossatogli, nflinchè la parte non venga favorita dell'esenzione dalle tasse se non che in quella proporzione soltanto in cui le fu conceduto il gratuito patrocinio (Aul. Dec.

fiscali fuori presentano i loro atti agli uffici giudiziari in carta non bollata, non pagano le tasse giudiziarie ne il porto della posta. L'ufficio delle tasse però tiene nota delle tasse relative, acciò possa aver luogo l'esazione della controparte nel caso in cui siavi luogo al rimborso, a norma delle Istruzioni governative per gli uffizi delle tasse giudiziarie in oggetti di giurisdizione contenziosa, in data del 18 giuguo, 1815.

Quindi l'ufficio fiscale e gli aggiunti fiscali tengono una specifica relativa per l'uso, nel caso contingibile del rimborso, e si mettono nella conveniente comunicazione coll'ufficio locale delle tasse giudiziarie (Regolameuto per gli uffici fiscali delle province venete del 23 giugno, 1815, art. 6).

del 4 novembre, 1793). Dovrà pure espressamente aggiungersi, che qualora l'avvocato ottenesse, terminata la causa, il pagamento delle sue competenze forensi, dovrebbero rifondersi altresi le residue tasse prenotate, e che perciò il patrocinatore ne rimarrà per un tal caso responsabile (Aul. Dec. del 21 novembre, 1793).

### CAPITOLO TRENTESIMONONO.

### DEGLI AVVOCATI.

# \$ 527.

Non si potrà ammettere all'esercizio dell'avvocatura, sia per la città come in provincia, se non chi avrà ottenuto la laurea dottorale in alcuna delle università degli Stati di Sua Maestà.

# § 528.

Chiunque aspirerà ad essere ascritto nel ceto degli avvocati dovrà avere l'età compita di ventiquattro anni, ricorrere a tal fine al tribunale d'appello, e presentare, oltre il diploma di dottore, l'attestazione di un avvocato approvato, onde far constare dell'e-

sperienza nella pratica forense acquistata pel corso almeno di tre anni, non meno che delle prove da lui date di sua assiduità, abilità ed onoratezza.

L'ufficio degli avvocati, quali persone poste in mezzo alle parti ed i giudici, si è d'esser di guida a quelle, e d'invigilare in certo qual modo sopra questi, a fine di tutelare i diritti delle parti medesime. Onde corrispondere a questa loro destinazione, dovrebbono perciò gli avvocati, 1.º possedere le occorrenti cognizioni teoriche e pratiche di legge; 2.º essere in pari tempo da una pubblica autorità abilitati ad esercitare il loro uffizio.

Le leggi austriache esigono per l'esercizio dell'avvocatura,

1. Che l'aspirante abbia ottenuta la laurea dottorale in una delle università degli Stati di S. M. (15) (Aul. Dec. del 19 febbraio e 21 marzo, 1791).

<sup>(15)</sup> Nelle province austriache esistono finora cinque sole università; cioè a Vienna, a Pesth in Ungheria, a Praga in Boemia, e nel regno

196 CAPITOLO TRENTESIMORONO,

Le università dovranno negli esami pel dottorato procedere con tutto il rigore, e non concederanno la laurea che ad individui di

lombardo-veneto, in Padova e Pavia. Quella d'Inspruck non è per anco ristabilita. Una notificazione pubblicata in Venezia il 12 settembre, 1815, dal Governo generale rispetto al corso degli studi ed in particolare rapporto alla laurea dottorale ci fa sapere quanto segue; « Con la vista di facilitare vie maggiormente i mezzi ai progressi nella carriera delle scienze e delle lettere, e riunire un completo corso di morale e scientifica educazione, capace non solo di coltivare l'intelletto della gioventù, ma di formarne eziandio lo spirito ed il cnore. o per avvicinarsi, compatibilmente con le speciali circostanze delle venete province, al metodo già in corso in tutte le università dell'Austriaca Monarchia, compresa pure quella di Pavia, ed agevolare l'introduzione di quella forma stabile d'insegnamento che piacerà in seguito di ordinare a S. M. I. R. A. l'augusto nostro Monarca, si è trovato opportuno di prescrivere che il corso degli studi nella detta università venga regolato nel modo seguente:

singolari talenti. Non si potrà esercitare l'avvocatura neppure in campagna se non si ha

#### FACOLTA POLITICO LEGALE.

Corso degli studj per quelli che aspirano ottenere la laurea dottorale in ambe le leggi.

### Anno primo.

- 1. Introduzione generale allo studio politico legale.
- 2. Diritto naturale privato, pubblico e delle genti.
- 3. Istituzioni civili sulle basi del diritto civile romano ed austriaco, ed arte notarile.

## Anno secondo.

- 1. Istituzioni civili sulle basi del diritto civile romano ed austriaco, ed arte notarile.
  - 2. Diritto civile austriaco e processura civile.
  - 3. Diritto e processura criminale.

#### Anno terzo.

1. Diritto civile austriaco e processura civile.

previamente conseguita la laurea in una università della monarchia (Aul. Dec. del 6 settembre, 1800, § 21).

- Economia pubblica, statistica, diritto commerciale e cambiario.
  - 3. Principi di diritto feudale.
  - 4. Diritto canonico.

### Anno quarto.

- 1. Economia pubblica, statistica, diritto commerciale e cambiario.
- 2. Scienze politiche, coll'applicazione alla legislazione politica austriaca, e la processura politica o sia lo stile degli affari.

Alla fine dell' anno secondo saranno gli scolari esaminati nelle materie loro insegnate nell' anno primo e secondo, ed ottenendo l' approvazione, conseguiranno il grado di baccelliere.

Al termine dell'anno terzo subiranno gli esami sulle materie loro insegnate nel corso dell'anno medesimo, ed essendo approvati, verrà loro conferito il grado di licenziato.

Alla fine del quarto anno saranno esaminati non solo sulle materie da loro apprese nel Con la concessione impartita ai giudici in campagna di patrocinare le parti fuori delle loro giurisdizioni presso un altro foro, fu bensi dato loro l'autorità di comparire in qualità di procuratori delle parti innanzi ad altre giudicature, ma non si accordò mai ad essi il diritto d'un regolare patrocinio. Eglino sono dispensati dal dover conseguire la laurea dottorale, ma dovranno però essere sottoposti ad un rigorosissimo esame sulle scienze legali, e si dovrà, rispetto a loro, assicurarsi di tutte le altre qualità che sono indispensabili a poter loderolmente esercitare il patrocinio (Aul. Dec. del 25 giugno, 1795).

La nazione ebraica ha il pieno diritto di prendere la laurea in jure civili; e se un in-

corso dell'anno medesimo, ma dovranno rinnovare gli esami complessivamente su tutte quelle che sono state insegnate nel corso del quadriennio. Dovranno inoltre sostenere una pubblica disputa, difendendo una tesi in lingua latina.

In seguito a tale esperimento verrà loro conferito il grado di dottore in ambe le leggi.

dividuo di essa presta tutto ciò che deesi prestare in tale proposito, potrà aspirare all'avvocatura, e patrocinare in tale qualità tanto gl'Israeliti quanto i Cristiani; ma in generale non potrà addottorarsi in jure canonico (Aul. Dec. del 25 ottobre, 1790). Nel giuramento che gli avvocati ebraici debbono prestare si richiederanno le essenziali obbligazioni e doveri d'uffizio prescritti per gli avvocati cristiani; ma le formalità della prestazione medesima saranno diverse; e rispetto a questa farà mestiere di aver presente quanto è prescritto nel Regolamento al capitolo della Prova ordinaria per testimonj (Aul. Dec. dell'11 gennajo, 1791).

2. Vuol la legge che l'individuo laureato si dedichi per tre anni continui alla pratica forense presso un avvocato, è che frequenti per qualche tempo le sessioni d'un tribunale o giudicatura criminale, in maniera che da questi riportar possa un certificato sulle prove da lui date di sua diligenza, capacità e di buoni costumi. Senza di una tale attestazione non potrà essere ammesso alcuno agli esami

dell'avvocatura (Aul. Dec. del 6 settembre, 1800, § 3). La pratica prescritta dalla legge per gli aspiranti all'avvocatura provvisti dei necessari requisiti potrà acquistarsi anche presso l'uffizio fiscale, e sarà non solamente riguardata per equivalente a quella che si acquistò presso un avvocato approvato, ma servirà altresì agli aspiranti all' avvocatura o ad altra carica di preferenza in concorso di un altro (Aul. Dec. del 9 maggio, 1795). Quel tempo però che l'uno o l'altro candidato impiegò nella pratica forense prima di aver ottenuta la laurea dottorale, non si computa punto nella pratica dei tre anni voluta dalla legge (Aul. Dec. del 26 settembre, 1800).

3. Occorre che l'aspirante sia di età maggiore. Persone minorenni possono bensì essere ammesse agli esumi prescritti per un giudice od avvocato, ma non saranno in verun caso, e sotto qual siasi pretesto, nè proposte nè nominate a quegli uffizi (Aul. Dec. del 25 agosto, 1794).

## \$ 529.

Il tribunale d'appello dovrà, in vista di tali attestati, sottoporre l'aspirante ad un rigoroso esame tanto sulla teoria quanto sul·l'applicazione del presente Regolamento giudiziario e di tutte le leggi vigenti; informarsi esattamente de' di lui costumi ed onesta condotta; e quando il soggetto sarà riconosciuto abile, dovrà esser ammesso all'avvocatura.

4. È necessario che il candidato faccia istanza al tribunale di appello della provincia in cui intende di far esercitare l'avvocatura, ricercando con la produzione del suo diploma dottorale, della fede di nascita e degli altri ricapiti sulla pratica acquistata, perchè sia ammesso agli esami prescritti. La Sovrana Patente del 9 settembre, 1785, somministra le istruzioni relative nell'argomento. Essa si esprime in questi termini:

"Chiunque vorrà essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura dovrà presentare un ricorso in iscritto a tal fine, e far constare,

con la produzione de' necessari attestati, dell'adempimento dal canto suo delle condizioni prescritte nei 66 527 e 528 del Regolamento Giudiziario Generale, e per conseguenza di essere abilitato a subire lo sperimento della sua capacità avanti il tribunale d'appello. Sopra tal ricorso il presidente dovrà nominare, oltre il vicepresidente, ove questi esistesse, almeno due consiglieri del tribunale, con un attuario, che formeranno insieme la commissione delegata per l'esame del candidato, e quindi si metterà sullo stesso ricorso il decreto che il ricorrente debba insinuarsi presso il vicepresidente, ovvero, ove non vi fosse questi, presso il consigliere più anziano che presieda alla commissione per la fissazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo lo sperimento. Il presidente avrà pure l'avvertenza di cambiare ogni volta i consiglieri esaminatori. Il vicepresidente, ovvero il consigliere più anziano, che sarà capo della commissione, dovrà quindi sopra istanza del ricorrente prefiggere il giorno, l'ora e il luogo nella residenza del tribunale ove dovrà seguire lo sperimento; e sempreche lo permettano gli altri affari del tribunale, si dovrà sempre assegnare il tempo di mattina. L'esame dovrà durare due ore in circa, semprechè però l'esaminando non desse a conoscere durante la prima ora una tale insufficienza di abilità, che togliesse ogni dubbio sulla di lui incapacità di essere ammesso all'avvocatura. Quando si scorgerà nell'esaminando una timidità, ovvero uno sbigottimento tale che non gli permettesse di rispondere con mente libera e con la necessaria presenza di spirito, gli si dovrà accordare un breve tempo per mettersi in istato di sostenere l'esame, e-si potrà anche, qualora sembri necessario, rimettere lo sperimento ad un altro giorno. Tale dilazione del giorno si dovrà accordare anche all'esaminando che l'avrà chiesta a cagione di sopravvenutagli malattin o indisposizione. Se, all'incontro, l'esaminando si presenterà con sufficiente fermezza, i consiglieri esaminatori passeranno a proporgli vicendevolmente diverse quistioni sopra qualche rilevante articolo di dottrina, e che abbiano rapporto alle parti più essenziali della pratica del fôro e dell'avvocatura, onde si possa desumere dalle risposte che vi farà il candidato l'estensione e sufficienza delle sue cognizioni, e s'egli sia fornito della prontezza di spirito e penetrazione che richiede la professione dell'avvocato. Sarà in facoltà degli esaminatori di scandagliare la scienza del candidato anche sopra qualche punto della giurisprudenza universale, e sulle dottrine che vengono insegnate nelle pubbliche scuole, senza però trattenersi di soverchio in questa parte; poiche la laurea o sia facoltà dottorale che il candidato debb' avere riportata già prima secondo il prescritto, dee far presumere che egli sia istruito bastantemente nella scienza elementare. All'incontro, dovranno esaminare con maggior esattezza e rigore.

a) Sulle leggi patrie e municipali; e dirigeranno lo sperimento particolarmente a rilevare se il candidato siasi ben impadronito delle disposizioni e leggi vigenti nella provincia in cui egli vorrà esercitare l'avvocatura. b) Doyranno inoltre i commissari esaminare specialmente il candidato sull'attuale organizzazione e consistenza dei tribunali e della giudicatura della provincia, tanto in riguardo agli affari contenziosi, quant'anche rispetto a quelli di volontaria giurisdizione, come pure sopra ciò che si dee osservare per introdurre le cause in appello, o per ottenere la revisione del supremo tribunale; converrà pure assicurarsi se egli sappia la costituzione della provincia in rapporto alle giurisdizioni, e sia però in grado di conoscere in ognicaso qual sia il giudice competente dell'affare o della controversia, c) Soprattutto il candidato dovrà interrogarsi diligentemente sul nuovo Regolamento Giudiziario Generale, ed in particolare pei concorsi dei creditori; e si dovrà esperimentarlo massime sopra i punti i più essenziali, ed ove l'ignoranza o negligenza dell' avvocato può ocçasionare un grave pregiudizio alle parti. d) Si dovranno poi anche proporre alcuni casi di pratica difficili ed intrigati, per modo di dubbio, come se venisse esposto da una parte all'avvocato, a fine di consultarlo, onde conoscere vie più la sagacità e perizia dell'avvocato, e prenderne un saggio della sua prudenza e maturità pei casi in cui egli avrà a dare un buon consiglio come consulente. c) Generalmente gli esaminatori dovranno dirigere il loro giudizio sull'abilità del candidato, non solo alla solidità delle risposte, ma anche alla chiarezza delle espressioni o sia dell'enunziativa. ed alla prontezza di spirito che si manifesterà nelle medesime. Nel rimanente procederanno i commissari nell'esame con tutta la gravità e rigore, non accontentandosi di un esame superficiale, ed avendo ogni cura di ammettere soltanto uomini veramente dotti, abili e pratici nelle scienze legali, e non qualunque giovane appena sortito dallo studio di legge (Aul. Dec. del 15 aprile, 1784).

Quando il candidato avrà reso buon conto della sua capacità ed intelligenza nell'esame verbale, i consiglieri delegati dovranno sperimentare egualmente la di lui perizia in riguardo allo stile ed al minutare, e a tal fine gli. si dovrà prescrivere un tema per la stesa d'una scrittura legale. Per questo secondo sperimento si assegnerà un luogo nella residenza del tribunale, ove egli dovrà mettere in carta la scrittura da sè solo, e senza poter servirsi del consiglio o dell'opera di un'altra persona. Il medesimo dovrà di più promettere ai consiglieri delegati, sotto obbligo della propria onoratezza e con dare la sua parola d'onore, ch'egli non sostituirà il lavoro o la produzione d'un altro, e che nel caso di trovarsi in seguito convinto di tale falsità, si darà con ciò per confesso della propria inabilità di essere ascritto al ceto degli avvocati: non sarà però necessario che i delegati sieno presenti al lavoro, e neppure che il candidato componga lo scritto, che gli viene ingiunto, nello stesso giorno, ma si potrà differire questo sperimento ad un altro giorno; e basterà la cautela di assegnargli una stanza della cancelleria ove vi sieno più persone giudiziali impiegate nelle solite incumbenze di uffizio, in presenza delle quali esso dovrà stendere il saggio che gli sarà prescritto.

L'attuario della commissione dovrà stendere nell'esame un protocollo fedele, in cui vengano accennate tutte le quistioni che saranno state proposte, acciocche il tribunale d'appello possa assicurarsi se i consiglieri esaminatori abbiano osservato il necessario rigore. Con particolare esattezza si dovranno indicare nel protocollo gli articoli sui quali il candidato avrà risposto con una distinta sagacità e giustezza, ovvero sui quali la risposta non sarà stata soddisfacente.

Terminato tutto l'esame, i consiglieri delegati dovranno presentare in iscritto la loro
opinione, con l'aggiunta del protocollo e della
scrittura composta dal candidato. In questo
voto essi saranno tenuti, sotto la fede del proprio giuramento d'uffizio, di dichiarare senza
riserva il loro sentimento, cioè se il candidato meriti subito di essere ammesso all'avvocatura, ovvero se per difetto di sufficiente
perizia gli si debba prefiggere un termine
entro il quale esso possa acquistare le cognizioni che gli mancassero, cosicchè egli debba
poi subire un nuovo esperimento (che dovrà
sempre essere più rigoroso del primo), o finalmente se convenga dichiararlo incapace,

Scheidlein, vol. 1V.

senz'altro, di esercitare l'avvocatura. Ciascun delegato dovrà esporre brevemente col suo voto anche i motivi del proprio giudizio, e quindi uno di essi dovrà farne rapporto inpieno tribunale, il quale, dopo la consueta regolare deliberazione, passerà alla deterrainazione secondo la pluralità dei voti (Patsurriferita, § 85 fino al 97).

In avvenire non verrà più nominato alcun notaio per patrocinare le parti in affari cambio-mercantili, se non si sia prima sotto-posto ad un rigoroso esame prescritto agli avvocati, non che ad un altro in cui avrà dato saggio delle sue solite cognizioni nelle cose che riguardano la mercatura, i cambi e le assicurazioni marittime (Aul. Dec. del 9 aprile, 1782, § 12).

Chiunque aspira all'avvocatura presso i tribunali delle miniere, dovrà presso il tribunale d'appello, cui va soggetta la giudicatura montanistica, subire un regolare esame intorno agli affari montanistici e sugli statuti delle miniere, nello stesso modo prescritto dal § 529 del Regolamento (Pat. del 1.º novembre, 1781, § 29). A norma del Regolamento non potrà effettuarsi l'esame dei candidati che aspirano ad un uffizio d'avvocatura, e non seguirà la successiva annotazione nel ruolo degli avvocati in altro luogo che al tribunale d'appello di quella provincia nella quale l'aspirante intende stabilirsi, e perciò dovrà egli presentarvisi in persona, e non avrà mai luogo delegazione alcuna (Aul. Dec. del 14 febbraio, 1783).

Siccome il § 528 del vigente Regolamento prescrive che qualunque aspirante all' avvocatura ricorrer debba al tribunale d'appello (della provincia ove intende stabilirsi,) così ne segue che gli esami, gia prima subiti presso un tribunale appellatorio, non potranno valere per un'altra provincia nel caso che il candidato ricercasse il permesso di esercitare in quella l'avvocatura; quindi sarebbe obbligato di nuovamente sottostare ad un'altra prova dei suoi talenti e cognizioni presso l'appello dell'altra provincia in cui volesse sta' bilire il di lui domicilio (Aul. Dec. del 17 aprile, 1782).

# § 53o.

Ogni qual volta un avvocato verrà richiesto ad assumere il patrocinio d'una causa, esso dovrà avanti tutto accertarsi se la causa sia giusta ed equa, e però qualificata pel patrocinio: a quest' effetto egli dovrà, prima di assumerlo, esaminare, nel caso che la sua parte sia l'attrice, 1. cosa essa domandi, tanto sull'assunto principale quanto per le obbligazioni accessorie; 2. quali siano le ragioni da cui si trova assistita, per provare l'azione ed ogni circostanza della medesima; 3. se vi esistano documenti scritti sopra questa o quell'altra circostanza; 4. ove si trovino tali documenti; 5. chi sia stato presente in questa o quell'altra eircostanza; 6. quali circostanze la parte sia pronta ad affermare con giuramento; e sopra quali si possa in ogni caso deferire il giuramento alla parte contraria.

## § 531.

Allo stesso fine l'avvocato dovrà, qualora la parte richiedente il di lui patrocinio sarà la rea convenuta, avanti tutto esaminare attentamente il merito della contraria petizione, e ponderare le eccezioni che vi saranno in contrario in quanto avrannoorigine dalfutto come pure indagare le prove colle quali possano avverarsi le circostanze delle eccezioni medesime.

All'avvocato incumbono certi doveri tanto nell'assunzione di una causa, quanto nell'attitazione e corso della medesima.

Nell'assunzione della causa dovrà egli tenersi presente.

a) Di non accettare il patrocinio di una causa in cui si renderebbe necessario di difendere un torto manifesto, e quindi sarà prima tenuto di accertarsi se la causa sia giusta ed equa, e perciò suscettibile di un onorato patrocinio. Se però egli se ne fosse null'ostante incaricato per inscienza o per avidità di gua-

### 214 CAPITOLO TRENTESIMONONO,

dagno, quell'autorità giudiziaria, avanti cui una tal causa fu introdotta e consumata, denunziare dorrebbe al tribunale d'appello un siffatto patrocinatore, e questo non mancherà punto d'infliggergli, a misura del suo mancamento, una conveniente pena pecuniaria, oppure lo sospenderà tosto per un tempo determinato, ovvero per sempre dall'esercizio dell'avvocatura.

- b) Sarà chiamato a renderne rigoroso conto, e verrà all'occorrenza anche punito quell'avvocato il quale, per riguardi personali alla riputazione o dignità di colui che, in forza dell'assunto suo patrocinio, divenisse parte avversaria, si facesse lecito di rifiutare la sua avseistenza in una causa giusta, o che non procedesse nella stessa a norma dei suoi doveri e secondo l'incumbenza che gli è affidata (Aul. Dec. del 15 settembre, 1783).
- c) Prima di assumere il patrocinio dovrà, nel caso che la sua parte sia l'attrice, esaminare quanto il Regolamento minutamente gli prescrive al 6 530; come non meno,
  - d) Se la parte sarà da difendersi qual rea

convenuta, osserverà scrupolosamente il § 53 x di questo Codice, e farà tutto ciò che conviene ad un probo ed illuminato difensore.

## § 532.

Si nell'umo che nell' altro caso l'avvocato dovrà estendere la specie di fatto, o sia una narrazione completa del vero stato della ragione controversa e di tutte le circostanze che gli saranno state manifestate dalla parte, e farla quindi sottoscrivere dalla parte medesima qualora sappia scrivere, e quand' essa lo domanderà, consegnargliene una copia firmata da lui stesso. Egli sarà pure tenuto a presentare la specie di fatto al giudice ad ogni richiesta, in guisa però che se questa non sarà stata comunicata alla parte avversaria, non vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa.

## § 533.

L'avvocato dovrà secondo la qualità delle circostanze ulteriormente e principalmente c) In ambedue i casi l'avvocato sarà tenuto di stendere una narrazione circostanziata del vero stato della ragione controversa e delle circostanze addotte dal suo cliente, e contemporaneamente farà dalla parte firmare tale specie di fatto, comunicandone, per ogni effetto di ragione, una copia all'avversario. I tribunali civili dovranno di tempo in tempo farsi esibire dagli avvocati le specie difatto prescritte dal § 414 del Regolamento, per tenerli con ciò in maggior attenzione sull'osservanza di tale legge (Aul. Dec. del 22 marzo, 1784).

Questa provvidenza ha il doppio vantaggio pel patrocinatore, poiche colla specie di fatto gli rimane viva nella memoria la serie dei fatti ed obblighi colle necessarie prove, ed è poscia difeso pei tenpi avvenire contro ogni eventuale rimprovero ed accusa della parte daesso patrocinata (la quale a termini del § 535 è autorizzata a ciò fare), di avere p. e. nella causa tralasciato d'addurre circostanze di fatto e prove necessarie rilevanti, da essa suggerite, o d'aver aggiunto delle circostanze svantaggiose non contenute nella specie di fatto, ecc.

f) Osserverà egli in tutto e colla maggior esattezza la prescrizione data nel § 533.

# § 534.

L'avvocato che vorra accettare il patrocinio dovrà farsi munire senza dilazione d'un mandato scritto di procura o sia pien potere generale o speciale, il quale dovrà essere firmato di mano propria dai singoli clienti o siano consorti della lite ch'esso rappresentera: la carta di procura però non potrà ac-

cettarsi dall' avvocato quando da una parte non sarà nominato in essa un sostituto, ovvero gli venga conferita la facoltà di sostituire un altro, e che dall' altra il mandato non obblighi ancora gli eredi del mandante; se però fosse stato ommesso nella carta l'uno o l'altro articolo, non si dovrà accettare nel primo caso alcuna scrittura, fuorchè ne'casi gravi, e dove la dilazione fosse pericolosa, e sarà tenuto l'avvocato a presentare, almeno colla seconda scrittura, un altro mandato conforme al prescritto qui sopra; nel secondo caso all'incontro si dovrà proseguire il processo senza interruzione anche allorquando fosse accaduta la morte del mandante: ciò sarà pure da osservarsi rispetto ad ogni altro mandante nella trafila del processo.

g) Se l'avvocato si è risolto di assumere il patrocinio, dovrà tosto provvedersi d'un mandato di procura in iscritto, il quale sia di proprio pugno firmato dalla parte, ed al caso da ogni consorte di lite in particolare (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784).

Dovendo l'avvocato patrocinare una ditta

mercantile, oppure una società montanistica od altro stabilimento di manifatture, basterà che l'atto di procura sia steso e sottoscritto da chi nel negozio o nello stabilimento ha il diritto della firma (Pat. del primo novembre, 1781, 6 30, e del o aprile, 1782, 6 13). L'avvocato non dovrà accettare la procura prima che da un canto non vi sia in essa nominato un suo sostituto od impartitagli la facoltà di sostituirsi un altro, e che dall'altro il mandato non obblighi ancora gli eredi del mandante. Se quindi la parte avesse ommesso di nominare nel mandato di procura il sostituto, dovrà l'avvocato sceglierlo egli stesso; e mentre egli non mancherà di farlo conoscere al suo cliente, saprà informarlo in modo che, in caso d'impedimento, egli sia in istato di continuare senza interruzione e pregiudizio la causa che viene trattata (Aul. Dec. del 27 gennajo, 1794).

Nei casi in cui l'erario bancale negli affari di contrabbando venisse a risentire per motivo di ritardo un qualche pregiudizio, la legge abilita gli uffiziali degl'ispettorati bancali a poter sostituire al regio fisco ed in sua vece nominare in patrocinatori altri avvocati, all'effetto d'intraprendere quelle misure che sono al momento necessarie per cautare l'interesse pubblico nel luogo rei sitae (procedere, p. e., a sequestri, prenotazioni nei pubblici libri dell' ipoteche); ma ciò non avrà luogo allorchė, rispetto all'atto interinalmente conseguito, si tratterà della giustificazione e liquidazione delle pretese bancali o della decisione in merito degli affari di contrabbando (Aul. Dec. del 10 aprile, 1794, e 66 362. 373 e 384 del Regolamento). Se poi questa legge non venisse osservata, non si dovrà nel primo caso (cioè quando fosse ommesso il sostituto) accettare in giudizio alcuna scrittura in causa, ad eccezione però dei casi d'importanza, e dove un ritardo producesse un qualche pericolo, in cui allora l'avvocato dovrebbe presentar la procura, almeno col secondo atto giudiziario. Il decreto sarebbe quindi il seguente :

"Non essendo nella prodotta procura no-"minato alcun sostituto, non si da corso "all' istanza, e viene perciò restituita,, (ovvero, in casi di molto rilievo o pericolo):

"S'intimi alla controparte personalmente l'o"riginale cogli allegati A B per la risposta
"da darsi entro giorni 30, coll'avvertenza
"all' avvocato dell' attore di produrre nella
"sua scrittura di replica un altro mandato
"di procura in cui sia nominato dalla parte
"un sostituto, o gli sia conferita la facoltà di
"sostituire, osservato a tal fine il § 538 del
"Regolamento Generale.,

Nel secondo caso (vale a dire quando la procura non obbligasse contemporaneamente anche gli eredi del mandante) dovrà nullameno proseguirsi il processo senza interruzione anche allora quando fosse seguita la morte del medesimo.

La procura generale sarà stesa presso a poco in questi termini:

"Conferisco io sottoscritto per me e miei

eredi al sig. avvocato N. N. la pienafacoltà
di rappresentarmi avanti qualunque giudice o tribunale contre chicchessia, tanto
attivamente quanto passivamente, con poter

#### 222 CAPITOLO TRENTESIMONONO,

" citare o difendersi in giudizio o rinunciarvi; " denunciare liti e nuove opere; riconvenire, " provocare al processo diffamatorio; insi-" nuare crediti o ragioni a qualunque ufficio " o masse concorsuali ; render conti o rice-" verli, provocare a qualunque prova tanto " di perizia e comparazione di caratteri, quanto " di testimoni, anche a perpetua memoria; " deferire od accettare giuramenti; ammet-" tere o negare circostanze di fatto; appel-" lare o dire di nullità di qualunque sentenza " o decreto, tanto ad una seconda quanto ad " una ulteriore istanza o revisione; transigere, " sostituire, ed i sostituiti rivocare; chiedere " od accordare dilazioni; addomandare ese-" cuzione di giudicati, pignorazioni o seque-" strazioni; far procedere alla vendita delle " cose o stabili pignorati; ottenere od accor-" dare la rimozione dei sequestrigià eseguiti; proporre, opporsi od accettare moratori, " patti pregiudiziali o cessioni di beni; chie-" dere o negare restituzioni in intiero; accet-" tare o ripudiare eredità; compromettere " in uno o più arbitri, anche con rinuncia

" a qualunque riclamo; impugnare od ammet" tere verità di firme, e fare tutto ciò che
" farei io stesso se fossi presente: il tutto ai
" sensi del § 534 del Regolamento giudi" ziario civile e del § 1008 del Codice civile
" austriaco, promettendo aver rato e fermo
" tutto quanto verrà operato dal suddetto
" mio patrocinatore.

Venezia, il . . . Firma, N. N.

"Sostituisco io sottoscritto procuratorecon tutte le facoltà soprindicate il sig. N. N.

Firma, N. N.

Avvocato, N. N. accetto. ,, Volendola però rilasciare per un affare speciale, si dirà p. e.:

"Colla presente carta di procure nomino io infrascritto per me ed eredi il sig. avvocato N. N., acció mi rappresenti in giudizio nella causa in punto di pagamento di lir. 1004. 13, promossa contro N. N.,
e mi difenda e faccia tutto ciò che crederà
più espediente all'effetto dellemieragioni;
con facoltà al medesimo di sostituire ed
inoltre di poter transigere con giudiziali

224 CAPITOLO TRENTESIMONONO,

" convenzioni la presente controversia, pro-

" mettendo d'avere il di lui operato per fermo,

" rato e grato. In fede di che ho firmata la

" presente di proprie pugno.

Venezia, il . . . Firma, N. N.

"In relazione alla suddetta procura, sosti"tuisco io sottoscritto colle facoltà medesime
"il sig. N. N.

Firma, Avvocato N. N.

Avvocato N. N. accetto. ,,

Questa o quella procura dovrà l'avvocato sempre unire al primo atto in causa, altrimenti non potrebbe in una comparsa all'aula verbale dedurre le sue occorrenze a protocollo, o almeno sarebbe inibito di pronunziare la relativa sentenza se prima non fosse prodotta entro un certo termine da determinarsi (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. a, e del 30 novembre, 1789, lett. f). Nel resto egli non è assolutamente necessario che il mandato di procura specifichi ogni volta la causa che s'intende promovere o contestare, e basta che sia stesa in termini generali che facciano conoscere il patrocinio affidato (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. a).

Qualora la parte non avesse al patrocinatore espressamente accordato nella procura il diritto di transigere nell'affare di cui si tratta, questi non sarebbe autorizzato di deferitata, questi non sarebbe autorizzato di defesorio della lite, a meno che nella scrittura in cui fu deferito non si trovasse firmata di proprio pugno la parte medesima (Aul. Dec. del 18 maggio, 1789).

Negli atti di procura da spedirsi a mandatari in estero Stato, nel caso che le parti non vi conoscessero alcun patrocinatore, dovrà rimaner vôto un certo spazio onde poter dalla suprema aulica cancelleria di Stato essere inserito il nome di un mandatario. Ogni procura sarà autenticata dall'autorità locale, ed indi omologata dal Governo generale della provincia, e questa autentica, la quale sarà fatta in idioma latino, dovrà in seguito inottrarsi alla suprema aulica cancelleria per l'indicato effetto (Aul. Dec. del 18 maggio, 1805).

L'uffizio fiscale non ha bisogno di un particolar mandato di procura nel patrocinio dei Scheidlein, sol. IV. 15 226 CAPITOLO TRENTESIMONONO, sudditi enfiteuticarj o dominiali; il suo istituto lo autorizza da se, anzi la legge lo obbliga ad assumere il patrocinio (Aul. Dec. del 6 luglio, 1792).

§ 535.

Se l'avvocato avrà trascurata l'una o l'altra delle surriferite prescrizioni dei precedenti paragrafi, e la parte indicasse un fatto che sarebbesi dovuto addurre e che non abbia addotto; una circostanza ch'egli avrebbe dovuto contraddire, e non avrà contraddetta; amminicoli dei quali avrebbe dovuto far uso, e non l'avrà fatto, militerà in questi casi contro di lui la presunzione di parzialità per l'avversario.

Quegli che costituito in uffizio abusa in qualsivoglia modo della podestà affidatagli per recare pregiudizio ad alcuno, commette un delitto tano se sia stato spinto da interesse, quanto da passione od altro fine secondario. Sotto questo rapporto si fa specialmente reo di tale delitto un avvocato od altro forense giurato che con danno del suo cliente si presta

a favore del di lui avversario, assistendolo nella formazione delle scritture legali, e in qualunque altro modo col consiglio o col fatto. La pena determinata per questo delitto èdel carcere duro da uno fino a cinque anni, la quale, secondo la gravità del danno recato e la qualità del dolo, può essere prolungata anche sino a dieci anni (Codice Austriacodei delitti, ecc. §§ 85, 86 e 87).

## \$ 536.

Nell'attitazione della causa l'avvocato dovrà conformarsi esattamente a questo Regolamento giudiziario, e presentare le sue scritture con carattere netto e leggibile, e senza eccessiva estensione; ben inteso che gli obblighi prescritti in questo capitolo agli avvocati per la loro condotta nel patrocinio delle cause avranno a ritenersi comuni a tutti i patrocinatori, comunque sian essi denominati.

## \$ 537.

L'avvocate non potrà, sotto grave responsabilità e castigo, ricusare di assumere il patrocinio per riguardi personali alla dignità ed al carattere di coloro contro dei quali dovesse intraprendere la clientela, qualora non avesse altra fondata ragione di scusa; e similmente dovrà con tutto lo zelo e senza usare riguardi ciroa le dilazioni dell'avversario proseguire la causa già assunta, e senza fundato motivo non abbandonarla prima che sia ultimata; e quando egli fosse a ciò fare indotto da rilevanti ragioni, dovrà denunziarlo giudizialmente alla parte, e sarà ciò non pertanto obbligato a rappresentarla anche dopo la giudiziale denunzia, fino a che, incominciando dal giorno in cui essa sarà statu intimata, sarà scorso tempo eguale al termine che verrebbe ad essa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso che la parte si avesse costituito prima di detto. termine un altro assocato.

#### \$ 538.

Quando la parte stessa non avrà nominato un sostituto, dovrà l'avvocato di essa scegliere e notificare alla parte contraria un soggetto a tal fine; e questo dovrà, in caso di morte, rinunzia od altro impedimento del primo avvocato, proseguire il patrocinio della causa finchè sarà nominato dalla parte un altre patrocinatore. Il nominato sostituto dovrà esso pure firmare il mandato di procura per contrassegno di averla accettata.

### § 539.

Non sarà lecito ad alcun avvocato di prestare la sua opera ad ambedue le parti litiganti nello stesso tempo e nella medesima causa, e così neppure di assistere col patrocinio una parte nella causa in cui esso avrà prima assistito la parte contraria.

### § 540.

Non sarà permesso agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate.

I doveri d'un avvocato nell'attitazione e nel proseguimento della causa sono i seguenti:

r. Il Regolamento Giudiziario civile sarà l'unica norma cui si dee attenere l'avvocato rispetto alla processura.

a. Le scritture, gli atti ed istanze saranno presentate in giudizio in carattere netto e leggibile, e senza eccessiva divergenza di linee o di parole. Gli avvocati che si permettono di contravvenire a siffatta prescrizione saranno severamente rimproverati; il loro onorario dovra, secondo il caso, essere o moderato con maggior rigore o restituito alle parti; eglino verranno perfino condannati ad abbonare le spese della carta bollata edella scritturazione, e saranno loro inflitte altre pene pecuniarie di maggior importanza. Il giudice vi proce-

derà però con circospezione ematuro giudizio (Aul. Dec. del 27 maggio, 1784) (16).

- (16) Un dovere speciale per gli avvocati contiene il decreto del tribunale supremo di giustizia del giorno 14 settembre, 1804. Esso è così concepito:
- « Si ordina che alle parti involte in una causa ed ai loro patrocinatori sia bensi lecito in avanti, come sin ora, di dedurre nelle loro scritture circostanziatamente tuttociò che crederanno allegabile alla propria difesa od a sostegno del proprio assunto; ma che però debba ciò seguire soltanto in un modo convenevole di scrivere, e che perciò contro quelli che nelle loro deduzioni si permetteranno delle espressioni indegne, ingiuriose ed offensive, il rispetto e la considerazione dovuta ai regi tribunali e dicasteri, debbasi procedere con pene commisurate senza riguardo ad alcuno.

Ciò si fa conoscere a tutti i causidici e patrocinatori, perchè sappiano che il giusto uffizio e la riputazione dell'avvocato consiste non già nell'usar mordenti od oscensive frasi contro giudici o coutro la parte avversaria, ma nel poter esporre i fatti con verità e chiarezza, ed applicare con sondamento le leggi ai casi dei quali si tratta. »

#### 232 CAPITOLO TRENTESIMONONO

- 3. Gli avvocati compariranno personalmente alla coordinazione degli atti tanto in prima quanto in seconda istanza, e non putranno in alcun caso delegarvi altra persona; soltanto per campagna esiste un'eccezione, e gli avvocati non dovranno recarvisi nel proposito senza l'espressa dimanda delle parti (Aul. Dec. del 23 luglio, 1792).
- 4. Il patrocinatore non potrà abbandonare una causa da lui assunta prima che sia ultimata; e se motivi d'importanza gl'impedissero di proseguirla fino al suo termine, egli sarà tenuto di denunziarlo giudizialmente alla parte, e sarà pertanto obbligato di rappresentar la medesima in giudizio anche dopo la verificata denunzia fino a che, incominciando dal giorno in cui essa sarà stata intimata, sarà scorso tempo eguale al termine che verrebbe adessa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso che la parte si avesse costituito prima di detto termine un altro difensore. Il decreto che si atterga in questa circostanza è del seguente tenore:
- "S'intimi ad N. N. per suo lume e dire-

5. Osserverà egli pure il caso contemplato nel § 538 del Regolamento rispetto al sostituto da scegliersi.

6. È sotto gravi pene inibito all'avvocato di prestare la sua opera ad ambe le parti nello stesso tempo e nella medesima causa, e così pure di assistere col patrocinio una parte nella causa in cui esso avrà prima assistito la parte contraria.

7. Non sara permesse agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate.

Quando si manifestasse che l'avvocato abusi del suo uffizio, difendendo una cosa apertamente ingiusta, e lasciandosi adoperare a raggiri, prolungazioni o ad altre vie illecite a grave pregiudizio delle parti e in detrimento dell'amministrazione della giustizia, dovrà il medesimo, previa regolar cognizione dei fatti da rilevarsi, essere senz'altro dimesso dal suo uffizio di patrocinatore.

Il giudizio che, previa disamina di tutte le emergenze, si profferisce sull'interdizione di un avvocato dall'esercizio della di lui profes-

sione spetta esclusivamente al tribunale d'appello, al quale il giudice inferiore è tenuto di farne la denunzia ogni qual volta l'avvocato si sarà reso colpevole d'un mancamento di questo genere (Risoluzione del 31 ottobre, 1815, lett. m m, e 29 dicembre, 1785). Allorchè il giudice troverà di dover restituire al patrocinatore un atto o scrittura mancante di qualche formalità voluta espressamente dalla legge, o perchè v'incorse altro manifesto errore, lo condannerà in pari tempo a pagare al fondo criminale uno zecchino, da consegnarsi sull'istante per tale effetto al cursore che gl'intima l'atto (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. e e e, e del 27 luglio, 1792, lett. d). Le multe inflitte agli avvocati per altre ragioni si verseranno nella cassa dell'uffizio delle tasse di cadaun tribunale o giudicatura (Aul. Dec. del 24 agosto, 1787, e del 15 marzo, 1790).

Acciocche gli avvocati sieno mantenuti in una piena cognizione degli ordini che il risguardano, fu prescritto che di qualunque decreto, risoluzione ed ordinanza, la cui scienza ed esecuzione loro incumbe, venga comunicata copia al decano della facoltà giuridica del paese, il quale ne terrà apposito registro sull'argomento. Sarà indi dell'interesse dell'avvocato di procurarsi a sue spese presso il detto decano un esemplare o copia del decreto che gli occorre (Aul. Dec. del 29 novembre, 1792).

8. Senza il previo permesso del tribunale d'appello non potranno gli avvocati abbandonare il luogo della loro fissata dimora, ed il giudice superiore non dovrà accordarlo prima che il patrocinatore non si sarà giustificato intorno ai suoi affari pendenti e vi avrà presi i provvedimenti opportuni (17) (Aul. Dec. del

<sup>(17)</sup> Anche questa prescrizione è, rispetto al regio fisco, confermata dal Regolamento del 23 giugno, 1815, art. 18

<sup>&</sup>quot; Nessun impiegato fiscale può allontanarsi

dalla sua residenza senza il previo superiore

<sup>»</sup> permesso; e nel caso di fisica indisposizione » per cui fosse assolutamente inabilitato ad

<sup>·</sup> agire, deve rendersi avvertito l'uffizio fiscale

<sup>»</sup> centrale pei provvedimenti da darsi, »

22 maggio, 1789, lett. c, e del 30 maggio, 1794). Se per altro gli avvocati nelle province per poter assentarsi dal luogo della loro dimora non avessero altro titolo o ragione di addurre che la necessità di sollecitare personalmente alla Corte degli affari pendenti presso i supremi aulici dicasteri, il tribunale superiore non sarebbe autorizzato di dar luogo alle loro istanze, e dovrebbe denegar loro il permesso di assentarsi (Aul. Dec. del 7 ottobre, 1793). Ne tampoco è loro permesso di recarsi in campagna alle giudicature ivi istituite, all'effetto d'intervenire alle coordinazioni degli atti in causa, quando che non potessero dimostrare che le parti espressamente lo domandino (Aul. Dec. del 23 luglio, 1702). Ogni avvocato dee tener lo stabile suo domicilio nel luogo del giudizio di quella provincia in cui intende di esercitare l'uffizio che le leggi gli assegnarono (Aul. Dec. del 17 aprile, 1787, lett. b).

9. Resta seriamente proibito agli avvocati di praticare raccomandazioni od informazioni ai consiglieri e giudici per affari pendenti in causa, e nè del canto dei patrocinatori nè da quello delle parti non si ammetterà distribuzione di promemorie, allegazioni o di altrecarte stampate o scritte, ed ogni indagine per conoscere il relatore di un affare giudiziale è con rigore proscritta (Aul. Dec. del 24 gennajo, 1788).

# § 541.

Sarà pur proibito onninamente agli avvocati lo stipularsi previamente una speciale e determinata ricompensa pel caso che sarà guadagnato il processo, oppure far per sè acquisto delle ragioni controverse affidategli dalla sua parte: tali patti non solamente saranno invalidi, ma l'avvocato che gli avrà fatti dovrà inoltre essere punito.

Quell'avvocato che ardisce, nell'accettazione d'un patrocinio, di stipularsi previamente una somma di danaro, ovvero di rimandare la parte che la rifiutasse, dovrà senz'altro essere rimosso dall'avvocatura (Aul. Dec. del 22 maggio, 1789, lett. b).

#### § 542.

Ogni avvocato nella presentazione dell'ultima scrittura in causa, come pure della scrittura di oppello o revisione dovrà unire agli atti una specifica delle sue competenze, la quale dovrà essere concepita in modo che a lato di ciascun atto o scrittura, per cui egli domanda la mercede, siavi in margine uno spazio nel quale possa il giudice contrapporre la somma che avrà moderata.

## § 543.

Così pure dovrà l'avvocato in fine della giornata, sopra la quale emanerà una decisione, produrre la pretensione di sue competenze o in iscritto o verbalmente, confarla ricevere in protocollo. Quando venisse trascurata la dimissione della specifica, ed il giudice per causa di questa deficienza non potese condannare la parte contraria nella rifazione delle spese, dovrà egli nella sentenza espri-

mere che il patrocinatore resta privato delle spese sostenute e delle mercedi dovutegli, e di essere egli in debito di restituire alla parte ciò che avesse per avventura già ricevuto.

L'avvocato che si trova sottoscritto negli atti, dee guarentire il tesoro per le tasse del suo cliente. Gli è però libero di farsi, all'atto dell'accettazione della causa, anticipare dal suo cliente un acconto proporzionato in modo che resti cautato delle prime spese da incontrarsi (18).

Quando le tasse saranno arretrate più di un mese, il giudice mediante decreto, o coll'intimazione della nota delle tasse, farà avvisare l'avvocato moroso, e gli prefiggerà un termine d'otto giorni pel rispettivo pagamento-Spirato infruttuosamente questo tempo, si procederà alla riscossione coi mezzi esecutivi

<sup>(18)</sup> L'avvocato o patrocinatore, firmato all'atto, dee rispondere per le tasse dei suoi clienti; sta però in sua balia, nell'assumere il patrocinio, di farsi anticipare dalla parte un congruo importo, mettendosi per tal maniera al coperto (Regol. provy. sulle tasse art. 11).

240 CAPLIOLO IBENTESIMONONO, i più efficaci. Viene perciò spedito il cursore in casa dell'avvocato con ordine di asportare dalla sua sostanza quanto basti a cautare il credito dell'uffizio delle tasse. Consistendo quindi ciò che fu asportato in mobili od altri effetti, saranno questi venduti alla prossima asta giudiziale, e col danaro ricavato si soddisfaranno i debiti di cui sitratta, ed il resto, se ve ne esiste, verrà restituito al patrocinatoreesecutato (Pat. del primo novembre, 1781, § 12, e del 12 luglio, 1783) (19).

(19) Gli avvocati e procuratori, i quali appongono la loro firma ad una petizione o risposta delle parti litiganti in oggetti di giurisdizione contenziosa, sono risponsabili pei loro clienti verso l'offizio delle tasse giudiziarie per la tassa, pel bollo e porto dovuti nella causa da essi patrocinata.

Il pagamento dee farsi dai suddetti avvocatio procuratori all'ufizio delle tasse, al più tardi, alla fine di ciascun mese, dietro la specifica che verrà ad essi intimata; e quaudo sieno morosi, si agirà contro essi dagli uffiziali delle tasse in via esecutiva a termini del Regolamento, e si provocherà dagli stessi presso-

L'aulico decreto del 27 maggio, 1787, ci dà sopra queste due leggi la seguente ulteriore spiegazione. Che gli effetti e mobili esecutati ed esportati a motivo di tasse arretrate, qualora per una più lunga custodia soggetti fossero a deperimento, potranno seng'altro, ed in caso diverso soltanto dopo l'espiro d'un mese, essere venduti anche da sè soli alla pubblica asta da prefiggersi nel luogo del giudizio. L'avvocato che ottenne dal suo cliente degli acconti o delle anticipazioni, e nulla meno si mostra moroso a pagar le tasse d'uffizio, sarà fino alla loro estinzione sospeso dall'avvocatura, e dichiarato perfino decaduto per sempre dalla medesima, se entro 14 giorni dopo l'intimazione del relativo avviso non effettuasse questo pagamento (Aul. Dec. del 25 maggio, 1793).

l'autorità giudiziaria la sospensione dall' esercizio dei morosi, finchè non documentino alla medesima di avere saldato il loro debito, comprese anche le spesse (Avviso del Governo di Venezia del 17 giugno, 1815).

Scheidlein, vol. IV.

#### 242 CAPITOLO TRENTESIMONONO,

Qualunque avvocato nel produrre l'ultima scrittura in causa, come pure nell'ultimo atto che va all'appello o alla revisione, dovrà unire una specifica delle spese incontrate e delle competenze a lui dovute.

Così dovrà anche il patrocinatore alla fine della sessionenella processura verbale addurre la pretesa delle sue competenze o in iscritto o vocalmente, con farla ricevere in protocollo, che sarà preso in esame per la decisione in proposito. Se ciò non fosse seguito, si farà luogo al caso contemplato dal § 543 di questo Regolamento, ed il giudice potrebbe pronunziare la sentenza del tenore come segue:

"Nella causa vertente fra Paolo Storari,
patrocinato dall'interveniente Ignazio Costa,
datore da una, ed Egidio Piantanida, difeso
dall'avvocato Santo Bevilacqua, reo convenuto dall'altra parte, in punto di pagamento di lir. 600. 15, dipendenti da scrittura d'obbligo del di... e come da petizione
del giorno...: inrotulati gli atti il giorno...
al num.....

" Questo regio tribunale civile di prima

" istanza di Pavia ha giudicato e pronuoziato,
come giudica e pronunzia essere tenuto il reo
convenuto Egidio Piantanida a pagare entro
giorni 14 all'attore Paolo Storari le libellate
ilir. 600. 15 dipendenti da carta obbligatoria del giorno... per imprestiti fatti, sotto
pena di esecuzione. Rapporto alle spese
giudiziali resta privato Santo Bevilacqua,
patrocinatore dell'attore, del diritto di
chiedere il rimborso delle spese sostenute
in questa causa e delle mercedi dovutegli,
e sarà tenuto a restituire alla parte ciò che
avesse per avventura già ricevuto,, (Risoluzione del 14 giugno, 1784, lett. e).

Quando però il caso sarà di tal natura che le spese d'uffizio non potrebbero essere aggiudicate neppure allora quaudo il patrocinatore avesse presentata la sua specifica, non si dovrà inserire nella sentenza l'anzidetta aggiunta, poichè in tal caso il patrocinatore col trascurare la produzione della specifica non ha punto recato alla sua parte pregiudizio alcuno (20).

<sup>(20)</sup> Sopra questo argomento ha emanato il

# 244 CAPITOLO TRENTESIMONONO,

Al patrocinatore desinato ex officio al patrocinio gratuito d'un povero, nel caso in cui l'avversario sarà condannato nel pagamento

tribunale d'appello a Venezia il 4 settembre, 1804, il seguente ordine: " Essendosi osservato il disordine che nelle specifiche delle spese per gli atti civili da vari patrocinatori suolsi esigere per la medesima operazione nella causa una doppia mercede, l' una per l'avvocato, e per l'interveniente l'altra, ciò che, oltre di portare un indebito aggravio alle parti contendenti, nou è conforme al Regolamento Giudiziario, il quale non distingue tra gli avvocati ed intervenienti, giacchè questi vestono ancora ugualmente il carattere di patrocinatori come quelli; si eccitano perciò le prime istanze a non ammettere in avvenire simili mercedi doppie pel medesimo atto o scrittura, e ad avvertire gli avvocati, intervenienti e causidici, perchè sappiano astenersi da questo arbitrario ed ingiusto modo di procedere, e nelle specifiche delle spese altro non abbiano da annotare che l'atto per cui si esige la mercede, salva la moderazione da farsi dal giudice cui spetta, senza esprimere la persona dell'avvocato e interveniente stesso che avrà da percepirla.

delle spese, dovranno soddisfarsi tutte quelle competenze che in altro tempo egli sarebbe stato in diritto di domandare una parte che lo paga; e perciò è tenuto anche il patrocinatore nominato ex officio di produrre la sua specifica delle spese, e di annotarvi tutte le tasse e spese di carta bollata che interinalmente furono prenotate (Aul. Dec. del 2 agosto, 1784).

Similmente è obbligato il curatore alle liti in un processo edittale di produrre la sua specifica delle spese, mentre qualunque creditore il quale a motivo di una mal fondata pretesa o ragione rimane succumbente, ed è condannato nelle spese giudiziali, soddisfar dee tutte quelle tasse che avrebbe dovuto pagare il curatore della massa nel caso che non avesse goduto dell'esenzione relativa (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785, lett. t, del 7 settembre, 1789, lett. a, e del 19 settembre, 1793).

Ogni qual volta sarà negli atti stata presentata la nota delle spese giudiziali, dovrà il giudice, anche senza l'espressa dimanda, pronunziare sull'abbonamento delle spese come di ragione (Aul. Dec. del 30 settembre, 1785, lett. b).

§ 544.

In ogni caso nel quale il giudice avrà a eondannare la parte succumbente nelle spese del processo, dorrà egli moderare nella sentenza medesima le competenze pretese contro la stessa parte succumbente dall'avvocato della parte contraria; all'incontro il giudice non dovrà moderare le competenze che una parte avrà a pagare al proprio avvocato, se non allorchè la parte stessa avrà domandata tale moderazione.

Questo è il motivo per cui fu prescritto che ogni avvocato debba nelle sue specifiche formare due colonne, in una delle quali egli inserisce l'importo a lui competente, lasciandovi in bianco l'altra affinchè il giudice possa annotarvi egli stesso la somma che con la moderazione crede di dover asseguare.

La fissazione e rispettiva moderazione delle spese può ricercarsi,  a) Dalla parte che si trova aggravata delle spese messegli in conto dal suo patrocinatore; e

b) Dall'avvocato stesso, allorchè in via amichevole non può conseguire il pagamento dal suo cliente, oppure quando dimanda in qualità di curatore il suo onorario.

Presentata da una di queste parti la regolar istanza in duplo, e contro l'avversario di cui si tratta, dovrà il giudice deputare una sessione. Comparendovi ambe le parti, queste, 1.º o si convengono in un certo importo di spese, ed allora il giudice decreta:

- "In evasione del protocollo verbale del...

  si partecipa ad ambe le parti che resta ter
  minata la vertenza con una transazione, in

  forza della quale N. N. si obbliga di pa
  gare al sig. avvocato N. N.entro 3o giorni,

  decorribili dal giorno dell'intimazione di

  questo subattergato, le spese convenute in

  lire ... italiane sotto pena dell'esecuzione.,,
- Oppure non si convengono nell'importo delle spese da pagarai, ma sono tuttavia di accordo che la specifica delle medesime sia giudizialmente moderata, in tal caso dovrà

"Dietro la transazione conchiusa da ambe
"le parti di far moderare giudizialmente le
"spese e competenze giudiziali, si moderano
"le entro descritte competenze e spese in
"lire italiane... da pagarsi da N. N. al"l'avvocato N. N. entro giorni 14, e si rimettono perciò all'archivio l'istanza e la
"specifica delle spese; datane notizia alle
"parti con una rubrica dell'istanza mede"sima.,

3. Ovvero le parti non s'accomodano punto, ed allora s'introduce la cosa in processo. Potrebbe quindi essere il decreto del seguente tenore:

"In evasione del protocollo verbale del "giorno..., in cui N. N. si dichiarò di voler "in via regolare impetire il debitore N. N. "reo convenuto per le spese giudisiarie di cui si tratta, si avvertono ambe le parti "per loro notizia che la presente controversia "resta con ciò consumata, e l'istanza in "questo modo evasa.",

In quest'ultimo caso si presenterà la petizione (come quella intorno all'onorario di un medico o sul conto di un negoziante) all'istanza personale del reo. L'avvocato correderà la specifica degli occorrenti mezzi probatori, e li farà intimare insieme con la petizione. Le spese incontrate si possono in caso dimostrare mediante pubblici documenti, cioè con le annotazioni dell'uffizio tassatorio portate sui dupli degli atti in causa. Rispetto alle competenze ed all'onorario credono alcuni essere necessario che l'avvocato si offra al giuramento estimatorio, ma vi sono degli altri che ritengono ciò per cosa superflua, mentre in questo argomento il giudice stesso ne dee essere, per così dire, lo stimatore e perito in arte.

Quando l'una o l'altra delle parti non comparisce alla giornata che fu prefissa sull'istanza per la moderazione, si moderano le spese in contumacia del reo, oppure si ritengono per vere in contumacia dell'attore.

Se la parte che ricerca la moderazione delle spese non ha prodotto l'istanza in con-

#### 250 CAPITOLO TRENTESIMONONO,

fronto di una determinata persona, ed hacon semplice supplica implorata soltanto la moderazione di un'annessa specifica di spese, nel caso che gli aventi interesse sono di età maggiori, sarà in arbitrio del giudice, se, col far intervenire la parte contro la quale si chiede la moderazione, deputar vuole una sessione, cercando in pari tempo di comporre le parti sopra questa pretesa, oppure se crede di moderar senz'altro la unita specifica (la quale dovrà pure essere moderata allorchè non ne fosse seguita transazione). All'incontre, se gl'interessati fossero minorenni (p. e., l'avvocato avesse in qualità di curatore d'una eredità e di pupilli maneggiata tutta la ventilazione, in modo che per effettuere la consegna della facoltà non occorresse se non l'atto di divisione, avanti la quale è indispensabile che le spese vengano moderate) dovrebbe il giudice passare all'immediata moderazione delle spese. Il decreto sarà steso in questi termini:

"All'archivio l'istanza con la specifica delle spese sub. B, e si moderano in lir. 51810

" le spese messe in conto dal signor N. N;
" il che s'intima per sua notizia e dire" zione. ,,

Gredendo il supplicante o un'altra parte che vi ha interesse, p. e., un tutore, che le spese sieno state moderate in una somma troppo eccessiva o troppo modica, potrà presentare la cosa al giudice con una seconda istanza, in cui esporrà i motivi pei quali si crede aggravato, ricorrendo indi al giudice superiore se non venisse fatto luogo a quanto venne a dimandare.

La fissazione d'un'apposita tassa per la moderazione delle spese, per quanto si esprime l'Aulico Decreto del 22 gennaio, 1788, è del tutto superflua; imperciocchè, 1.º o le spese sono già fissate, diminuite o compensate nella sentenza della causa principale, e per conseguenza vi è già compresa la moderazione delle spese, per cui pagandosì l'onorario della sentenza, è inibito di chiedere una tassa particolare; 2.º o le parti litigano sul quali et quanto, in maniera che per tal motivo seguir dee una regolar trattazione e de-

duzione in contraddittorio verbale o in iscritto, e quindi che sia d'uopo di decidere la cosa con formale sentenza, anche in questo caso non si può percepire che la tassa legale della sentenza; 3.º oppure le parti, rispetto al dovuto pagamento delle spese, sono pienamente d'accordo sull'importo che il giudice troverà giusto di fissare, e si convengono indi amichevolmente in giudizio anche rapporto alla moderazione, cosicche, ad eccezione d'un decreto di notizia, non rendesi più necessaria la prolazione d'una sentenza in particolare; ed allora subentra quella tassa che per ogni transazione giudiziale è prescritta nella IV rubrica del Regolamento provvisorio sulle tasse.

# § 545.

L'opera dell'avvocato non si potrà valutare nè dal numero de' fogli delle scritture, nè da quello delle giornate giudiziali; ma se ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l'avvocato medesimo e la parte.

## - § 546.

Per tale valutazione il giudice dovrà aver in vista i seguenti punti: 1.° se l'avvocato abbia impiegato una speciale fatica per ritrovare i mezzi ed amminicoli onde istruir il processo, e per corredare fondatamente le scritture in causa; 2.° se il merito intrinseco della scrittura faccia conoscere una singolare diligenza e non mediocre abilità; 3.° se abbia esso condotto la lite con la possibile esattezza e sollecitudine; 4.° se abbia osservato in tutto e per tutto la norma prescritta dal presente Regolamento; 5.° se lo stato delle facoltà della parte non esiga una più stretta moderazione.

Qual norma dee seguire il giudice allorchè vuole moderare le spese e competenze dei patrocinatori? L'opera del difensore nou si potrà mai valutare nè dal numero dei fogli che scrisse, nè da quello delle sessioni a cui comparve; ma si dovrà apprezzare il merito reale, quand'anche su di ciò fossero fra la

parte e l'avvocato seguite tutt'altre stipulazioni. Per tale valutazione osserverà il giudice scrupolosamente il prescritto nel § 546 di questo Regolamento.

Le spese incontrate e pagate dall'avvocato non possono moderarsi, ed egli ne fa constare la liquidità mediante il citato Regolamento sulle tasse e quello sulla carta bollata.

# \$ 547.

Se per colpa dell'avvocato avrà il di lui cliente a soffrire del danno, dovrà egli senza condonazione essere obbligato ad indennizarlo, ed in oltre castigato secondo la qualità delle circostanze che verranno rilevate.

# § 548.

Le mancanze delle quali un avvocato si sarà reso colpevole nel corso della causa con l'eccessiva prolissità delle scritture, dilazioni riprovevoli, confusione, intralciamento dell'affare, trascuratezza nell'osservanza del-

l'ordine prescritto, ingiuriar malizioso o in altra guisa, per cui l'amministrazione della giustizia ed il buon ordine ne venisse a soffrire, dovrà il giudice di prima istanza stesso punirlo o con rimproverargli le commesse mancanze, o in iscritto o in pubblica adunanza del consiglio, col moderargli a tutto rigore le competenze, o dichiararnelo decaduto assolutamente, ed obbligarloa restituire il ricevuto, costringerlo a rifondere del proprio le spese, condannandolo in una multa pecuniaria, o pure all'arresto in casa per ulcuni giorni. La pena ingiunta con giustizia ed equità non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si dovrà ogni volta renderne intesa la parte. I giudici nella campagna non potranno passare a simili castighi senza l'approvazione del tribunale di appello.

## § 549.

Se l'avvocato si rendesse frequentemente colpevole di simili contravvenzioni, e non giovasse la pena inflitta dal primo giudice, o pure se al giudice si affacciasse un processo nel quale l' avvocato per ignoranza o avidità di guadagno avesse sostenuta una manifesta ingiustizia, o si fosse permesso de fraudo-lenti raggiri, ovvero ancora se dal contegno dell' avvocato, preso in complesso, si manifestassero azioni le quali dimostrassero un riprovevole carattere indegno della pubblica fede, dovrà il primo giudice parteciparlo al tribunale d'appello, e questi, previa inquisizione ed a misura del delitto, o imporgli una proporzionata multa pecuniaria, o sottoporlo all' arresto, ed escluderlo dall' esercizio dell' avvocatura o per qualche tempo o vero per sempre.

§ 550.

Anche il dicastero politico, quando gli venisse a notizia il traviamento di un avvocato che avesse rapporto con la di lui morale condotta e necessaria buona f.de, o scoprisse ch'egli contraesse molti debiti, dovrà tosto parteciparlo al tribunale d'appello, il quale previa inquisizione avrà da escludere il colpevole dall'avvocatura o per un qualche intervallo di tempo o pure in perpetuo, semprechè dopo replicate inutili punizioni non vi si ravvisasse alcuna emendazione.

## § 551.

Al contrario, gli avvocati di merito, i quali con vero zelo per l'amministrazione della giustizia, con abilità e probità avranno disimpegnato questo loro pel pubblico bene interessante uffizio, dovranno dai tribunali, ad opportuna occasione, essere distinti con certificato dei meritati elogi, venire appoggiati con riguardo pel loro avanzamento, e nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di giudice, si avrà da valutare come argomento degno di commendevole considerazione l'esercizio dell'avvocatura per lungo tempo sostenuto con riputazione costante.

Questi paragrafi trattano delle trasgressioni ed altre mancanze degli avvocati, e non abbisognano punto di maggiore dilucidazione.

Scheidlein, vol. IV.

Oltre gli avvocati vi sono anche dei procuratari e sindachi, i quali dal lato delle perti compariscono delle volte in giudizio quali persone intermedie.

Procuratore giudiziale è colui che per l'attore o reo convenuto s'incarica degli affari nel

foro anorma della procura che gli fu rilasciata. In regola nelle nostre province non sono ammessi al patrocinio delle parti che i soli avvocati; questo non toglie però la facoltà ad una parte di poter, mediante mandato di procura, istituire un'altra persona in procuratore, il quale assume poi un avvocato nel caso che non potesse in giudizio difendere o promuovere la causa secondo le forme volute dal vegliante Regolamento. Perfino in questo codice appariscono i termini di procuratore ai 65 164, 223, ecc.

Una specie di patrocinatori sono i giudici locali in campagna, in quanto che le leggi ad essi permettono il patrocinio fuori del distretto della loro giurisdizione. (Si vedal'Aul. Dec. del 25 giugno, 1785).

Sindaco è il procuratore d'una comunità,

cioè di più individui i quali per consenso del Principe formano una persona morale o un collegio, p. e., una città, un capitolo. Ai sindaci di città, o borgate, muniti dei necessari diplomi d'eliggibilità è permesso senza l'intervento di un avvocato di presentare in qualunque trattazione giudiziale le loro scritture in causa, ma dovranno previamente giustificare la loro qualità mediante i detti diplomi, ed allegare in pari tempo le procure generali o speciali ad essi rilasciate dal consiglio comunale (21).

<sup>(21)</sup> Prima di chiudere questo capitolo gioverà di qui inserire ancora il decreto pubblicato in Venezia il 17 agosto, 1815, dall' I. Retribunale d'appello: esso è del tenore come segue:

<sup>1.</sup> Non si potrà ammettere all' esercizio dell'avvocatura nè nelle città nè nella campagna se non chi avrà ottenuta la laurea dottorale in alcune delle università degli Stati ereditari di Sua Maestà.

<sup>2.</sup> Le università procederanno nell'esame necessario per conseguire la laurea dottorale con tutto il rigore, accordandola soltanto a quelli

- 260. CAPITOLO TRENTESIMONO, che avranno date prove della singolare loro capacità.
- 3. Ottenuta la laurea dottorale, volendo il candidato esercitare l' avvocatura, dovrà in seguito per tre anni formarne la pratica presso un avvocato approvato, e produrre l'attestazione firmata dal medesimo sotto il vincolo di coscienza, onde far constare della condotta morale e dell'applicazione usata, senza della quale attestazione non potrà veruno essere ammesso all'esame appellatorio pro stallo advocandi. L'esame poi si dovrà assumere con tutta l'esattezza e rigore secondo la norma prescritta nel capitolo 10 della seconda parte delle Istruzioni per la manipolazione degli affari in data 9 settembre, 1785.
- 4. Il candidato, dopo di avere adempiute le suaccennate condizioni, potrà esercitare l'avvocatura, e rappresentare in giudizio le parti in quella provincia per la quale egli avrà domandato il diritto d'esercitarla, e per la quale sarà stato esaminato dal tribunale di appello.
- 5. Rilevandosi in seguito che un avvocato faccia abuso del suo uffizio, sostenendo in giudizio una causa manifestamente ingiusta, prestando opera a fraudolenti raggiri tendenti a

prolungare il corso della giustizia, appigliandosi ad altre vie e modi illeciti a danno delle parti e dell'amministrazione della giustizia, sarà dietro una regolare inquisizione e prova legale del fatto immediatamente dimesso dal suo uffizio.

6. Al contrario poi si dà l'assicurazione a quegli avvocati i quali con abilità e probità avranno disimpegnato il loro uffizio, che concorrendo ad un pubblico impiego giudiziale che abbisogni d'essere rimpiazzato, saranno valutati i meriti suesposti, e perciò furono prevenuti i tribunali di prendere il dovuto riguardo nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di tale natura.

## CAPITOLO QUARANTESIMO

#### DEL GIUDICE.

§ 552.

CHIVNOVE domanderà di essere fatto giudice presso qualche giudicatura o tribunale nelle città, dovrà far constare coi soliti attestati che sia stata sperimentata e riconosciuta sufficiente la sua dottrina, ed abbia compito il prescritto corso dello studio giuridico in una delle università degli Stati di Sua Maestà.

§ 553.

Quelli che aspireranno alla carica di assessori stipendiati o giudici in campagna, avranno da comprovare, con le attestazioni almeno di qualche ginnasio degli Stati di Sua Maestà, le cognizioni procuratesi nella giurisprudenza. In mancanza soltanto di tali soggetti potranno venire ammessi uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari giudiziarj sperimentati.

Il giudice è quella persona a cui il principe mediatamente o immediatamente ha conferito l'esercizio della giurisdizione: Il giudice debb'essere capace, probo e competente. Della sua competenza abbiamo già trattato nel primo volume di quest'opera. Ora ci accingeremo a dilucidare ciò che le leggi esigono da lui rapporto alla rettitudine e cognizione.

Rispetto alle cognizioni richiedono le leggi,

- I. Che quelli i quali intendono essere nominati giudici presso qualche giudicatura o tribunale, debbano far constare coi soliti certificati di essere stati esaminati e sperimentati in una università della Monarchia Austriaca, tanto sulle loro abilità quanto intorno alle prescritte scienze di legge. Da questa regola esistono tre sole eccezioni; cioè:
  - a) Possono per un posto di sindaco o giu-

dice in campagua essere ammessi agli esami anche quelli che dimostrano, con attestazione di un pubblico professore, di avere studiata la giurisprudenza in un liceo degli Stati di Sua Maestà.

b) Siccome dai militari non si può chiedere con rigore la diligente custodia dei loro diplomi, certificati ed attestazioni di studi; così meritandone qualche riguardo, non dovranno assolutamente costringersi i medesimi alla presentazione disimili documenti, mentre gli esami e sperimenti che si fanno loro subire indicheranno se l'aspirante possiede tutte le capacità volute per poter occupare il posto desiderato (Aul. Dec. del 1.º dicembre, 1786, e del 25 ottobre, 1784) (22).

<sup>(22)</sup> Persollevare quanto possibilmente si può il regio tesoro, su ordinato che gli uffiziali pensionati sieno preseribilmente impiegati nei dicasteri politici, camerali e giudiziali secondo le loro qualità e cognizioni previamente esperimentate. Questa disposizione si estende perfino ai bassi uffiziali e soldati invalidi (Aul. Dec. del 21 loglio, 1805).

c) In mancanza di giureconsulti saranno ammessi pure all'esame ed indi alla giudicatura uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari giudiziari sperimentati.

# § 554.

Oltre gli attestati dello studio, si richiede in essi in genere, 1.º l'età compita di ventiquattro anni; 2.º comprovata buona condotta morale; 3.º esperienza ed esercizio nella spedizione negli affari giudiziari conseguita pel corso almeno di tre anni; 4.º che i petenti si sottomettano ad un rigoroso esame avanti il tribunal d'appello sulle leggi vigenti, il Regolamento giudiziario, e la loro abilità nel concetto dello scrivere. Dopo questi sperimenti, verranno essi muniti del decreto d'idoneità, nel quale si avrà da esprimere dichiarata-

In qualunque rimpiazzamento d'impiego si avrà in particolar vista gli uffiziali pensionati ed altri quiescenti (Dec. appellatorio del 21 gennaio, 1804).

mente il grado di sufficiente o di distinta abilità. Quelli soltanto saranno dispensati dagli avvisati sperimenti che avranno dute pubbliche iterate prove di capacità ed intelligenza negli anzidetti oggetti.

II. Debbono gli aspiranti essere sottomessi avanti il tribunale d'appello ad un rigoroso esame sulle vigenti leggi dello Stato, sul Regolamento Giudiziario ed intorno allo stile forense (23).

Niuno sarà ammesso alla carica di consigliere di prima istanza che non abbia, oltre i suoi attestati di studi, subiti previamente i dovuti esami, ovvero che non abbia, per via del suo servizio per parecchi anni prestato, e

<sup>(23)</sup> Nei casi che si ricerca di essere ammesso all'esame legale per una carica di consigliere, dovrà il tribunal d'appello inoltrar ciascun riscorso col proprio parere al supremo tribunal di giustizia, indicando l'età del supplicante, gli studi che avrà fatti, e specialmente le prove della morale di lui condotta per attendere le ulteriori deliberazioni (Aul Dec. del primo marzo, 1804).

mediante lavori in giudiziari oggetti, date prove sufficienti della sua abilità alla carica a cui aspira (Aul. Dec. del 3 febbraio, 1786).

Si dovrà aver cura di bene rimpiazzare il posto negli affari civili, si importante e gravoso, d'un protocollista di consiglio; e non si conferirà tale carica come una specie d'avanzamento, ne s'impiegherà altro soggetto fuorche quello che può comprovare il suo studio giuridico compiuto almeno con buon successo in un liceo (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. d).

Rendendosi vacante un posto di consigliere, si dovrà sempre pubblicare un concorso mediante destinazione d'un termine di quattro settimane; e nella consulta da inoltrarsi si avranno i dovuti riguardi al più degno degli aspiranti senza curarsi di altri rapporti.

Cio che fu prescritto della pubblicazione d'un concorso pel rimpiazzamento di una carica vacante di consigliere, non s'intende che per le prime istanze; perciocche alle cariche di consigliere d'appello dovranno senza alcun concorso eleggersi e proporsi solamente tuli soggetti, e che già hanno servito presso i tribunali di prima istanza, che per rapporto della loro capacità e cognizioni legali ivi si distinsero (Aul. Dec. del 23 marzo, 1787). Nei casi in cui trattasi di rimpiazzare una carica vacante di consigliere d'appello, si dovrà principalmente proporre quegl'individui di prima istanza i quali particolarmente si distinsero per le loro capacità e profonde cognizioni legali; attesochè, ove trattasi del pubblico bene, la elezione debb'essere determinata dalla particolare abilità e non da una fortuita circostanza accessoria (Anl. Dec. del 29 gennaio, 1789).

Le deliberazioni sul rimpiazzamento d'una carica vacante di consigliere dovrà seguire gremialiter, cioè in pien consiglio, ove sieno presenti tutti i consiglieri componenti il tribunale, e la consulta non sarà da inoltrarsi che dall'intiero tribunale (Aul. Dec. del 6 agosto, 1700).

Il rango degli impiegati nella stessa categoria di servizio si determina dalla data del primo decreto ricevuto nella medesima categoria; e ciò valerà senza distinzione tanto per rapporto ai quiescenti, quanto agl'impiegati attuali, ed anche rapporto al salario che si percepisce (Aul. Dec. del 14 luglio, 1783).

Siccome importa moltissimo di rimpiazzare bene le cariche, e particolarmente quelle che conducono ad uffizi superiori ed alla tavola di consiglio; e dipendendo da ciò maggiormente la buona o cattiva trattazione degli affari, forza egli è che debbano essere in avvenire fissate alcune massime, secondo le quali si dovrà procedere nei casi di vacanze rapporto al loro rimpiazzamento.

- r. Tutti gl'impieghi che spettano alla tavola di consiglio o ad oggetti di concetto, ovvero sieno annessi ad una direzione o ad altro uffizio, dipendono dalla sola nomina sovrana, la quale però espressamente seguirà per tutti i consiglieri, segretari, protocollisti di consiglio, direttori di registratura e di spedizione; non che tutti i protocollisti degli esibiti, aggiunti alla spedizione ed al protocollo degli esibiti, registranti ed ascoltanti.
- 2 e 3. Saranno osservate le emanate leggi del 29 gennaio, 1789, e del 1.º marzo, 1787.

4. Per segretari ai tribunali d'appello principalmente si dovranno avanzare quei soggetti i quali presso il tribunale revisorio o presso l'appello hanno servito con distinzione preferibile in qualità di protocollisti di consiglio.

5. Per protocollisti di consiglio poi non saranno impiegati e proposti altri individur fuorche quelli i quali non solo avranno legittimamente dimostrato, mediante attestati autentici, d'aver terminato regolarmente il prescritto corso degli studi legali e delle scienze politiche, ma altresì possono comprovare d'essersi applicati con buon successo per alcuno spazio di tempo alla pratica presso i tribunali di prima istanza.

6. La proposizione di rimpiazzare le cariche vacanti seguirà sempre in pien consiglio, ed il conclusum si formerà dai voti maggiori; è però in libertà del presidente e di cadaun consigliere di unire alla proposta il suo dissenso dai majora mediante un voto separato; per altro dovranno nella relativa consulta che si dee innoltrare mettersi in vista fedelmente tutte le circostanze, apparenti dalla seguente tabella, di ognuno degli aspiranti alla carica medesima.

7. Ai tribunali d'appello e di prima istanza viene dato il diritto di rimpiazzare le cariche minori dei cancellisti, cursori, portieri, ecc.; di modo che però segna la proposizione dell'impiego ed il di lui rimpiazzamento per majora in pien consiglio, e vi sia al termino d'ogni mese innoltrato per l'ispezione e notizia al tribunal supremo di giustizia la consulta, se ed a qual individuo fu conferita una tal carica, indicando il nome dell'impiegato, il carattere del suo servizio, i meriti ed il suo salario (Aul. Dec. del 10 marzo, 1791).

Formula della tabella dei concorrenti alle diverse cariche vacanti di segretario, di protocollista di consiglio e di cancellista presso il regio tribunale civile di prima istanza di . . .

| ondolla Anno-<br>morale tazion:                                                           | or onto pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condolla Anno-<br>morale tazion:                                                          | La mi-<br>gliore che<br>si possa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ulteriori<br>titoli dei<br>concorrenti                                                    | Non ha stu-<br>diato, ma sa<br>la nautica e<br>matematica.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impiego antecedente<br>ed anni di servigio<br>Negli Stati<br>di S. M. I. R. altri Sovrani | N. N. vene Per la carica Servi dall' an Servi iottoti o non la stu- La miration proto- razante di ser caractilista, dal constante con gretario.  Olistat di consiste di constante di nano come me sopra-co natemalica.  Igano sino me collista e dal Galera.  Ja, namogla- collista e dal Galera.  Galista e dal Galera.  di salario.  di salario. |
| Impiego<br>per cui<br>concorrono                                                          | Per la carica<br>vacante di se-<br>gretario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome,<br>carattere e<br>stato dei<br>concorrenti                                          | N. N. vene-Per la ciano, proto-vacante coalista di con gretario, siglio, d'amni 177, ammoglia-to, con lir. 900 di aslario.                                                                                                                                                                                                                         |
| Vum.                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dovranno restar ferme ed osservarsi esattamente tutte le sovrane disposizioni emanate, in vigor delle quali nel caso di rimpiazzamento d'una carica alla tavola di consiglio si dovrà chiedere la produzione degli attestati degli studi legali e delle scienze politiche (Aul. Dec. del 21 gennaio, 1791).

Chi aspira ad un posto di giudice presso al tribunal delle miniere, sarà in dovere, oltre ai requisiti voluti dal § 55% del Regolamento, di produrre degli attestati che dimostrino le cognizioni ed esperienze acquistate negli affari montanistici e negli statuti delle miniere; ed ogni qual volta avrà luogo un siffatto esame, dovrà il tribunal d'appello farvi intervenire ancora un consigliere del tribunale montanistico (Pat. del 1.º novembre, 1781, § 31 e del 18 luglio, 1797).

8. Le leggi inoltre richiedono in un giudice l'età compiuta di 24 anni, non presumendo le medesime in un minorenne l'occorrente maturità di giudizio, e meno ancora la necessaria fermezza di carattere. L'esame però che richiede una tale carica può essere su-

Scheidlein, vol. IV.

274 CAPITOLO QUARANTESIMO, bito da una persona di età minore (Aul. Dec. del 25 agosto, 1794).

Presso qualunque tribunale civile non dovranno porsi ed impiegarsi contemporaneamente come consiglieri quegl'individui i quali tra loro sono congiunti di sangue o di cognazione (Aul. Dec. del 2 agosto, 1791).

Non dovrà così facilmente aver luugo l'assunzione degli ascoltanti in numero proporzionato; si potrà però, trattandosi di soggetti particolarmente abili, i quali dimostrano di esser capaci di mantenersi de' propri od altri mezzi di sussistenza, assoggettare in tale proposito il caso a Sua Maestá (Aul. Dec. del 29 novembre, 1793) (24).

<sup>(24)</sup> Riguardo agli ascoltanti, Sua Maestà, dietro le proposizioni assoggettate dal presidente del supremo tribunale di giustizia, in data 6 dicembre, 1808, si è degnata di risolvere: Che generalmente non possa avere luogo presso i tribunali di prima istanza il proposto aiuto da prestarsi agli ascoltanti; ciò non ostante accorda Sua Maestà che per quegli ascoltanti

Entrando gli ascoltanti nel loro impiego, presteranno nelle mani del presidente il loro

í quali si distinguono per la loro capacità ed applicazione, e non possedono proprie sostanze, uè possono sperare qualche soccorso dui loro parenti, si possa in tale caso, per mezzo dei competeuti tribunali, da Sua Muestà implorare un conveniente soccorso.

Incaricato il tribunale d'appello, con supremo Aulico Decreto 17 maggio anno corrente, di proporre individui capaci e di buona condotta, i quali in seguito saranno impiegati in qualità di ascoltanti presso i tribunali di prima istenza, con un aiuto di annui fiorini 300 ; previene con la presente tutti quelli che aspirassero ad un tale impiego con o senza aiuto, di produrre presso le corti e tribunali di prima istanza, nel termine di giorni dieci , le suppliche corredate di attestati in forma comprovante, dai quali risultar debba, oltre l'età, patria . condizione e religione . eziandio ch'essi hanno compito il prescritto corso dello studio giuridico; dovendo inoltre, quelli che aspirassero agli emolumenti suddetti, munire i loro ricorsi di fedi irrefragabili della loro povertà,

Si dichiara finalmente che a senso del pre-



giuramento, e da questo momento saranno ad essi computati gli anni di attual servigio negl' impieghi del Sovrano (Aul. Dec. del 27 ottobre, 1793).

I supplicanti che implorano d'esser ammessi in qualità di praticanti nelle cancellerie d'un imperiale regio uffizio, possono esaudirsi ed ammettersi, previa la prestazione del solito giuramento, a tale gratuito impiego, nel caso che dimostrino meriti, capacità e sufficienti mezzi di mantenimento. Si dovrà perciò osservare che non sia ammesso un numero sproporzionato ed eccessivo, e che in seguito sieno tosto licenziati quelli che fossero trovati inabili, il che si osserverà anche negli ascoltanti di nessuna capacità (Aul-Dec. del 27 novembre, 1795).

Agli ascoltanti non si potrà mai competere un diritto privativo sulle cariche conducenti

citato supremo Aulico Decreto la cognizione della lingua tedesca, oltre la favella italiana, servirà di speciale raccomandazione (Decreto appellatorio di Venezia, del 17 agosto, 1815).

ai posti superiori della tavola di consiglio; e quindi esistendo fra i concorrenti un individuo più riguardevole rispetto a scienze e cognizioni di pratica, si dovrà in avvenire a tutti gli altri preferire un tale soggetto, attesochè sempre si dee aver presente il pubblico bene, e non mai il nome e carattere che porta l'aspirante, e si dovrà dare la preferenza al più abile in concorso del meno capace.

I direttori del protecollo degli esibiti, di registratura e spedizione, quantunque portino il titolo di segretario, non potranno mai conseguire salari di segretario, poichè questi salari sono soltanto destinati per cariche di laureati ed attuali segretari (Aul. Dec. del 12 settembre, 1796) (25).

<sup>(25)</sup> Quelli che assumono un reale servigio dovranno rilasciare una giurata dichiarazione: nella quale (presciudendo del passato) dichiarino di non essere presentemente legati a veruna segreta società o confraternita nè entro nè fuori di Stato, o se lo fossero, di sciogliersi subito e di non associarsi nell'avve-

Quando i segretari impiegati presso un tribunale civile possono comprovare lo studio fatto con buon successo delle scienze legali, e quando essi hanno supplito con soddisfazione dei loro superiori ai consiglieri mancanti od assenti, non abbisogneranno allora più, nei loro aspiri a cariche vacanti di consiglieri, di un ulteriore esame (Aul. Dec. del 2 ottobre, 1786).

## § 555.

Quelli, 1.º contro la sostanza de' quali sarà stato aperto il concorso de' creditori, qualora non abbiano giustificuta pienamente la loro innocenza, o che, 2.º saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi, saranno inabili ad ottenere la carica di giudice, e

nire sotto qualunque pretesto a simili segreti consorti. Questa clausola dovrà assumersi in ogni giuramento che presta un impiegato, e sarà pure ripetuta annualmente in un'apposita giurata dichiarazione (Aul. Dec. del 23 aprile e del 18 settembre, 1804).

qualora coprissero una tal carica, dovranno rimuoversi dalla medesima.

## § 556.

I giudici che saranno incorsi nell'inquisizione eriminale, dovranno sospendersi dall'esercizio della carica durante l'inquisizione, e allorchè saranno stati giudicati rei d'un pubblico delitto, saranno decaduti immediatamente dalla carica.

## § 557.

Non potrà alcun giudice godere di altro provento per causa dell'uffizio fuori dell'onorario a lui assegnato, eccettuate le spese forzose in caso di viaggio. Tutte le tasse e 
multe dovranno perciò essere versate nel regio ufficio delle tasse senza che il giudice 
ne percepisca la menoma parte, sia che l'affare venga da lui trattato in via ordinaria o 
in via di delegazione.

### € 558.

Dovranno astenersi i giudici dall'accettazione di qualunque regalo; e contravvenendo, incorreranno irremissibilmente nelle pene prefinite dalle leggi vigenti.

Onde essere pienamente convinto della probità ed onoratezza del giudice, non potranno in verun caso essere ammessi a tale carica,

- Quelli contro i quali fu aperto il concorso dei creditori, qualora non abbiano intieramente giustificata la loro innocenza;
- 2. Quelli che saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi;
- Quelli che fossero trovati rei di qualche delitto criminale: in tutti tre questi casi perdono essi ipso facto la carica, qualora la coprissero;
- 4. Quelli che sono carichi di debiti propriamente da loro incontrati (e sotto questi non possono intendersi i debiti per eredità passati nelle loro persone) ovvero quelli che

sono notoriamente propensi ad incontrarli, non dovranno mai proporsi a cariche di qualsiasi sorta d'uffizio, e quindi neppure alla carica di giudice (Aul. Dec. del 18 luglio, 1791).

Non potrà alcun giudice per causa d'uffizio godere di altro provento fuori del salario a lui assegnato, e, in caso di viaggio, della vettura, delle cibarie (ed ove esiste la pratica) delle fissate diete. Tutte le tasse debbono essere versate nella cassa dell'uffizio delle tasse (Aul. Dec. del 30 marzo, 1790); e nessun impiegato qualificato potrà esercitare l'avvocatura od accettare, oltre alla sua carica, un altro posto particolare (Aul. Dec. del 28 novembre, 1790).

Un'eccezione di questa regola fanno gli Aulici Decreti del 31 gennaio, 1788, e del 10 marso, 1791, rispetto ai giudici locali in campagna, a'quali è permesso di patrocinare le parti fuori della loro giurisdizione in luoghi ove non si trovano avvocati autorizzati, in quanto non arrechino pregiudizio o dilazione alle incumbenze del proprio uffizio. Si-

milmente agli auditori o siano giudici militari di corpi od altri reggimenti è conceduta la fin qui sempre praticata percezione delle tasse in loro favore (Aul. Dec. del 20 aprile, 1782, § 11).

Qualunque giudice dovrà astenersi dall'accettar regali di sorta, non che dall'ingerirsi in affari privati di famiglie (Aul. Dec. del 1.º ottobre, 1787). A fine di allontanare poi piu agevolmente ogni sospetto dalle parti litiganti, fu proibito ai consiglieri ed alle loro mogli di accettare commissioni od incumbenze, e meno poi di ricevere doni da quelle persone le quali o personalmente o mediante i loro procuratori sono involte in liti od altri affari presso il tribunale o giudicatura in cui sono impiegati (Aul. Dec. del 25 luglio, 1784).

Onde prevenire ogni parzialità nell'amministrazione della giustizia hanno prescritto le leggi quanto segue:

a) Quegli che copre da sè solo la carica di giudice è soggetto per sè e tutta la sua famiglia, negli affari che lo riguardano, alla magistratura giudiziaria della capitale della provincia (Norma giurisdizionale, § 27.)

b) Le controversie in affari feuda li nonappartengono all'uffizio del padron del fondo, quando egli stesso qual parte si trova involto nelle medesime, e dovranno queste per conseguenza essere portate innanzi al foro personale a cui va soggetto (Aul. Dec. del 6 dicembre, 1794).

c) Non potrà amministrare la giustizia colui che stragiudizialmente ebbe relazione od influenza in qualche affare, cooperando direttamente o indirettamente all'erezione di un documento sul quale in seguito nasce una controversia. Questa legge però non è applicabile allora quando il giudice in virtà del suo uffizio ha dovuto prendere ingerenza in un affare che indi divenne controverso, ed ove è proceduto regolarmente ed a termini di ragione; eccettuato però che la parte appoggiasse il suo diritto ed azione sulla circostanza che la preceduta ingerenza del giudice sia stata in quell'affare contraria al buon ordine ed alle vigenti leggi (Aul. Dec. del 21

284 CAPITOLO QUARANTESIMO, marzo, e del 27 giugno, 1793, e del 25 novembre, 1796).

d) È proibito altresi al giudice di profferire sentenze nella sua propria causa o in quelle de'suoi figliuoli, moglie, consanguinei od altri congiunti; ed un consigliere d'un tribunale non potrà neppure votare od intervenire alla sessione e rispettiva deliberazione di una causa che riguarda persone le quali si trovano con esso lui in simili relazioni. Benchè ogni giudice congiunto od affine di tali persone litiganti conosca in siffatto caso il suo dovere d'astenersi da qualunque ingerenza nell'amministrazione della giustizia, nullameno è libero alle parti, che temono una certa influenza del giudice nella decisione delle loro cause, di domandare, con la contemporanea effettuazione della prova di una tale circostanza, perchè al giudice venga tolta l'occasione d'ingerirsene; e questa domanda chiamasi perhorrescentia.

Perorrescendo la parte soltanto uno o l'altro dei membri d'un'autorità giudiziaria, dovrà produrre all'effetto la sua istanza al tribunal medesimo; la causa rimane in quello stesso collegio; ma il giudice di cui si tratta non può votare nella deliberazione del processo. Qualora però una parte avesse motivi di portare la perorrescenza contro un intiero tribunale o contro il solo giudice (p. e., un giudice locale, un pretore), potrà presentare la sua istanza al giudice superiore d'appello, ed, al caso, al supremo tribunale di giustizia, implorando per tal motivo una straordinaria delegazione. Il giudice saperiore dee sentire su di ciò la parte avversaria. Se nella giornata prefissa ambedue le parti fossero d'accordo nella destinazione del giudice da delegarsi, oppure se non vi fosse altro ostacolo d'importanza, può il tribunale d'appello, senz'altra consulta alla Corte, decretare la delegazione d'un fôro diverso dal competente.

Se poi le parti non se ne fossero convenute, dovrebbe il tribunale d'appello in ciascun caso farne analogo rapporto alla Corte, ed attenderne indi, rispetto alla delegazione, il relativo giudizio. Un'avocazione d'una causa dalla prima alla seconda istanza non potrà 286 CAPITOLO QUIRRIVIESIRO, mai aver luogo (Aul. Dec. del 30 settembre; 1782, del 9 maggio, 1785, e del 4 ottobre, 1791).

§ 55g.

Ogni giudice dovrà in fine dell'anno trasmettere al tribunale a cui sarà soggetto un elenco di tutte le cause che si troveranno pendenti nella sua curia e non saranno ancora ultimate, come pure indicare il numero delle cause che nel decorso dell'anno saranno state da lui decise, e che si saranno introdotte in giudizio.

# § 560.

I giudici dovranno procedere e sentenziare secondo la vera e generale intelligenza del·l'enunciativa di questa legge, e per conseguenza non permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio per declinare dalla chiara norma di essa. Solamente nell'emergenza di un caso che non fosse deciso dalle parole della legge, dovrassi ripetere la decisione

dall'applicazione di esso a quanto viene prescritto in casi analoghi. Il giudice che, deviando dall'ordine prescritto nel Regolamento, protrarrà la spedizione della causa, o
porterà danno alle parti coll'abuso del suo
uffizio, sarà tenuto alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà dalla parte proporre non in via di azione regolare, ma in
via di riclamo al giudice superiore, e questi
dovrà esaminarlo ex officio e deciderlo.

Oltre ai già indicati doveri, incumbono ancora al giudice nella trattazione e decisione delle cause i seguenti obblighi.

- a) Debb' egli ex officio aver cura perchè ad ognuno sia fatta giustizia, quand' anche la parte non l'avesse nè bene esposta nè espressamente ricercata nei suoi atti.
- b) È tenuto di giudicare in ordine al fatto soltanto sopra quanto risulta dagli atti prodotti, e non potrà introdurre ciò ch' egli sapesse per mezzo di notizie private e particolari (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. u).
- c) Il giudice non sara mai autorizzato ad amministrare la giustizia se non che secondo

le leggi dello Stato in cui si trova impiegato, ad eccezione del caso però in cui si tratta di far valere i diritti di reciprocità. Questa regola vale anche contro i fuggitivi d'uno Stato estero (Aul. Dec. del 18 maggio e del 3 dicembre, 1792).

d) Le leggi saranno applicate dal giudice giusta il suo vero e comune senso letterale, senza punto allontanarsi dal chiaro tenore del Regolamento sotto qualsiasi pretesto di equità o d'un uso contrario. Presentandosi un caso che non fosse per anco deciso dalla legge, ma che però avesse una perfetta rassomiglianza con un altro già spiegato, sarà permesso al giudice di decidere anche quello secondo le norme ch'erano determinate per questo. E perciò potrà egli in tal caso valutare non solo il senso e l'idea che dà la legge in comparazione della circostanza da giudicarsi, ma è abilitato eziandio di confrontare col suo tutti i casi consimili espressi nelle leggi, e d'indagare le massime e le mire che dalla loro combinazione ne risultano, in maniera che può indi su tali norme e misure

fondare la base della sua decisione. Se però all'osservanza della legge si opponessero degli ostacoli od altre difficoltà particolari e di grave entità, sarebbe dovere del giudice d'impetrarne le relative istruzioni dal supremo aulico dicastero (Aul. Dec. del 22 febbraio, 1791, § 2).

e) I consiglieri dei tribunali e qualunque altro impiegato subalterno si terranno presente il giuramento che prestarono di mantener segreto tutto quanto avviene nelle sessioni giudiziarie, e di non palesare la diversità dei voti che vi furono dati (Aul. Dec. del 27 maggio, 1785, e del 24 gennaio, 1793).

Ogni individuo fiscale è în dovere di tener segreto ed occulto tutto ciò che gli sarà noto in affari d'uffizio, abbiane egli in qualsisia modo o anche per accidente avuta la notizia; in nessun caso non gli sarà lecito di manifestare ad altri cosa alcuna d'uffizio.

Ogni individuo dell'uffizio fiscale dee dedicarsi siffattamente al suo uffizio, che impieghi tutto sè stesso unicamente in quello Scheidlein, vol. IV. con non interrotto zelo, diligenza ed esattezza, usando di tutte le sue forze e buona volontà. Egli non potrà quindi ingerirsi, sia mediatamente che immediatamente, in alcuna azienda particolare, od assumere la difesa di qualunque altra causa non appartenente all'uffizio fiscale.

Nessun impiegato potrà senza l'espressa licenza del capo del Governo, sopra qualsivoglia pretesto, assentarsi dal luogo in cui esiste l'uffizio; e quando egli venga spedito in affari uffiziosi, dovrà con tutto lo zelo sollecitare l'esaurimento dell'affare per cui fu spedito, come pure legittimarsi intorno all'adempimento dell'incumbenza: per tale effetto dovrà tenere un regolare giornale sopra il di lui operato in tale proposito, affinche brevemente e chiaramente si possa rilevare cosa fu fatto ogni giorno, o cosa abbia impedito un più sollecito disbrigo, giacchè il ritorno all'uffizio dovrà seguire con tutta la possibile sollecitudine (Istruzioni per l'uffizio fiscale del 1.º febbraio, 1804, §§ 53, 54 e 55) (26).

<sup>(26)</sup> Il fisco ricevette presentemente anche

f) Ad eccezione dei casi indicati nel Regolamento Giudiziario ai §§ 251, 392, 393,

la prescrizione di conservare il segreto in tutti gli oggetti d'interna commissione, e di dover astenersi da qualsiasi arbitrio nella trattazione delle cause con la concessione di proroghe incompetenti (Regol. per gli uffici fiscali in data di Venezia del 23 giugno, 1815, art. 16).

Essendo stati rilasciati e comunicati alle parti i voti, le informazioni, le carte d'uffizio e perfino le lettere e le consulte che si spedirono alla stessa regia autorità suprema di giustizia, e gli aulici decreti e riscontri della medesima in tutta la sua estensione, non andando esenti da sì grave abuso nemmeno i voti fiscali, fu ordinato che cessar debba un abuso di cui non si lia esempio in nessun governo provinciale della mouarchia, bastando che alla parte, ove occogra, si notifichi in succinto il vero senso della risoluzione; ma non mai le consulte, le informazioni dei dicasteri, il voto fiscale, nè il decreto che la comprende, a meno che rispetto a quest'ultimo non venga ciò comandato espressamente dalla Corte.

Chiunque oserà quindi di abusare degli atti

g) Ogni giudice dovrà alla fine dell'anno

d'uffizio col comunicarli alle parti o a qualsivoglia altra persona estranea alla cancelleria al cui servizio è addetto, sarà irremissibilmente dimesso dall' impiego senza ulteriore speranza di poter rientrarvi; il che dovrà estendersi anche a quelli che tradiscono il segreto d'uffizio col comunicare, le notizie relative ad affari di cancelleria a persone che non vi appartengono. Quanto a' tribunali di giustizia, si partecipa ciò anche a loro per intelligenza e regola; solo che, come s'intende da sè, resta eccettuata da questa massima la comunicazione alle rispettive parti di quegli atti che a termini del vegliante Regolamento Giudiziario e di altre leggi sono comunicabili alle stesse parti collitiganti (Decreto appell. di Venezia del 4 luglio, 1801).

renti. inespediti.

Dell'anno precedente.

| Stalli<br>Tavrocatura. |           | Spedizioni<br>correnti. | Affari<br>non riferiti.        |                         |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Conce-<br>duti.        | Ricusati. | •                       | Dell' anno<br>proce-<br>dente. | Dell' anno<br>corrente. |
|                        |           |                         |                                |                         |



trasmettere al tribunale a cui sara soggetto un elenco di tutte le cause e degli affari di giurisdizione volontaria, i quali si troveranno pendenti e non saranno ancora ultimati, o che nel corso dell'anno saranno stati introdotti in giudizio e da lui decisi (Aul. Dec. del 3 giugno, 1784).

La Patente del 9 settembre, 1785, prescrive in questo proposito all'articolo 113 quanto segue:

In fine di ciascun anno i tribunali di giustizia dovranno firmare una consegna, ridotta nella forma di ordinate tabelle, dimostrante il numero e lo stato di tutti gli affari che si saranno trattati durante l'anno, e trasmettere quindi la stessa tabella al tribunal superiore. All'incontro, resta abolita la pratica della trasmissione dei protocolli collegiali e delle commissioni, quando non ne verra chiesta espressamente la comunicazione.

Le annuali tabelle dimostrative dello stato degli affari, come sopra, dovranno essere formate secondo le module qui annesse A e B. Allorchè un giudice con istudio o per negligenza amministrava malamente la giustizia, si poteva a norma delle leggi romane promuovere contro di lui l'azione ex sindicatu. Ciò in Austria non ha più luogo, e la parte la quale crede di poter dimandare dal giudice inferiore un risarcimento dei danni derivatile dalla mala amministrazione della giustizia, è rimessa ad addurre le sue ragioni non in forma di un libello, ma bensì come un' istanza di ricorso che dovrà presentare al tribunal superiore. In vista di ciò si dovrà sentire ex officio il giudice contro il quale fu reclamato, e pure ex officio si procederà alla più esatta inquisizione, condannandolo, per quanto le circostanze lo esigeranno, alla rifusione di tutti i danni e spese occasionate e legalmente provate (Aul. Dec. dell'11 settembre, 1784, lett. a) Il giudice inferiore tanto per una nullità quanto sopra un ricorso della parte può essere condannato al pagamento delle spese, allora quando una manifesta sua colpa ha causato il reclamo o il gravame di nullità ( § 344 del Regolamento).

Per qualunque passo giudiziale da cui la

parte risenti un qualche danno od incontrò una spesa, e che quindi diede motivo ad una condanna di risarcimento, sono risponsabili e debbono portare in comunione il danno aggiudicato, non solo il consigliere relatore, ma eziandio tutti gli altri consiglieri insieme col presidente, i quali col loro voto avessero aderito al concluso (Aul. Dec. del 6 luglio, 1789).

(Si vedano su questo argomento gli Aulici Decreti del 4 gennaio, 1787, e 13 febbraio, 1789, inseriti al § 335, pag. 171, 172,173 del IV volume).

#### AGGIUNTA

Al capitolo X del Regolamento Giudiziario, §§ 191, 192 e 193.

Dell'Ammortizazione dei Documenti.

Onde prevenire gli abusi che nascer potrebbero per cagione di documenti smarriti o rubati, dei quali facesse uso chi li ritrovò o gli acquistò in modo illegale o con mala fede, le leggi hanno provvidamente conceduto il diritto a quegli cui furono tolti od usciti di mano, di poter denunziare in giudizio tale emergente, con implorare, che il documento venga con sollecitudine ammortizato, e sia dichiarato nullo e di niun valore.

Siffatta istanza si presenterà al tribunale cambio-mercantile, quando il documento perduto fosse una lettera di cambio; se questo fosse una carta od istrumento di pubblico credito, cioè una scrittura d'obbligazione dello stato o d'una pubblica autorità in favore di

chi la presenterà, dovrà prodursi al tribunale provinciale istituito nel capo-luogo; e per tutte le altre scritture, carte e documenti, tanto pubblici quanto privati, rimane competente il foro personale del supplicante l'ammortizazione (Aul. Dec. del 28 marzo, 1802).

Il documento che deesi dichiarare nullo ed inefficace sarà in questa supplica esattamente descritto, cioè vi sarà chiaramente indicato tanto il nome di chi lo stese, quanto di quegli a cui favore fu emesso; vi si esprimeranno pure l'anno ed il giorno nel quale fu data od investita la somma che contiene, e finalmente s'indicheranno i beni immobili sopra i quali eventualmente fosse prenotato od intavolato (ipotecato) l'importo in quistione; in somma vi saranno espressi tutti i contrassegni caratteristici pei quali l'istrumento si distingue da qualunque altro di simile natura. Nel caso poi che sopra la somma costituita da tale documento potessero essere percepiti degl' interessi, si dovrebbe in pari tempo ricercare che alla rispettiva cassa sia giudizialmente ingiunto di sospendere sino ad ulterior ordine qualauque pagamente d'interessi, e di non praticare in favore altrui trascrizione o traslazione di diritti derivanti da questi documenti.

In vista dell'istanza regolarmente stesa accorderà il giudice la spedizione degli occorrenti decreti d'ammortizazione; scriverà nota al Comando militare generale della provincia in cui è situato il luogo del giudizio, non che un'altra all'uffizio degli stati provinciali (congregazioni). Se il documento da ammortizarsi fosse un istrumento di pubblico credito degli stati medesimi, non mancherà il giudice d'interessarela loro compiacenza sfinchè sieno dati gli ordini opportuni di riscontrare se il documento di cui si tratta fosse per accidente stato rassegnato nelle loro casse dei depositi-

La modula di un'istanza come sopra sarà la seguente:

" Inclita Giudicatura,

<sup>&</sup>quot;Ebbe l'umile supplicante la disgrazia di perdere in occasione del noto incendio di... fra le altre cose anche la carta d'obbligo che da Angelo Dalbene muratore gli fu rilasciata per lire italiane 350, coi relativi

" interessi in ragione del 5 per cento, colla

" data del . . . ,,

" Questo sinistro avvenimento lo costringe " a supplicare l'inclita Giudicatura affinchè

" si compiaccia di accordare l'ammortiza-

" zione dell'anzidetta carta d'obbligo e di

" dare gli ordini opportuni all' effetto.

#### Giacomo Sandri. ,,

Il decreto che si atterga è solitamente del seguente tenore :

" S'intimi; e si accorda la chiesta ammor-" tizazione , ed a tal effetto si pubblichino

" gli editti d'ordine, e si spediscanota all'in-" clito I. R. Comando militare generale di ...

" per notizia e rispettivo esame della cassa

" dei depositi. ,,

Qualche volta, e specialmente quando il supplicante lo dimanda, il giudice chiama prima la controparte ad una sessione a termini del § 192 del Regolamento, e fa pubblicare soltanto allora gli editti quando la medesima non ha fondate eccezioni da opporvi. La modula degli editti si trava alla pagina 218 del II volume.

Ciò eseguito, il direttore del protocollo degli esibiti avrà attenzione di tenere apposita nota delle insinuazioni che in vigore del pubblicato editto fossero state entro il termine edittale prodotte in giudizio da chi credesse avere qualche azione o pretesa sul documento da ammortizarsi, e dovrà dopo l'espiro del termine stabilito presentarne al giudice il suo analogo rapporto, il qualericeve questa evasione:

"All'archivio il rapporto, e se ne darà

" copia ad istanza delle parti interessate. "

Quando sarà scaduto il termine per l'insinuazione, e il direttore del protocollo avrà nell'argomento prodotto il suo rapporto, e dopo che il Comando militare ed il collegio degli stati provinciali avranno al caso riscontrato in conformità delle spedite requisitoriali, presenterà il supplicante un'altra istanza con cui implorerà la diffinitiva ammortizazione della carta d'obbligo o' di qualsivoglia altro documento, e vi unirà in pari tempo a suo appoggio il primo decreto che gli concede l'emanazione degli editti, i tre fogli pubblici in cui furono inseriti, la copia della relazione del direttore del protocollo degli esibiti comprovante la scadenza del termine edittale, non che le note responsive del Comando militare e degli stati provinciali, come non meno la copia del protocollo verbale, quando ne fosse stata sentita la parte avversaria.

Il decreto sopra questa seconda istanza sarà steso in questa maniera:

"All'archivio l'istanza cogli originali pub"blici fogli, e si dichiara col presente diffi"nitivamente ammortizato, nullo e di niun
"valore il documento perduto da N. N., ed
"eretto in suo favore il giorno... per la
"somma di lire italiane 350, coi relativi
"interessi del 5 per cento all'anno. Il che
"mediante rubrica s'intimi al supplicante
"per sua notizia e direzione.,

Questo decreto gli serve in avvenire di prova d'aver perduto il documento in quistione, e fa similmente constare che nessun altro possiede ragioni sul medesimo, subentrando indi il caso contemplato del § 149 del Regolamento.

Resta ancora da osservarsi in particolare nelle carte dipubblico credito, che coll'istanza

con cui s'implora la loro ammortizazione deesi contemporaneamente ricercare, mediante un'altra supplica separata, l'ordine giudiziale per la relativa cassa, risguardante la sospensione del pagamento degl'interessi e della traslazione in favore altrui, della somma portata dalla carta d'obbligo. Il giudice decreta su di ciò quanto segue:

"S'intimi; e si accorda l'entro chiesto ordine alla cassa camerale di . . . di sospendere il pagamento degl' interessi e qualunque traslazione ad altro nome della carta
d'obbligo che si asserisce smarrita dal supplicante (qui si darà la chiura desorizione
del documento); consegnandogli il duplo
per sua giustificazione, e rilasciando analoga nota all'autorità competente, come di
ordine. ..

L'autorità alla quale si darà notizia di un siffatto ordine è quella cui va soggetta la relativa cassa che paga gl'interessi di cui si tratta. Se il documento da ammortizarsi, p. e., contenesse un'obbligazione degli stati provinciali, si dovrebbe spedire la nota d'avviso

al collegio degli stati; in caso diverso, sempre all'aulico dicastero delle finanze.

Da tutto ciò ne segue che spirato il termine prefisso per l' ammortizazione d' un documento di pubblico credito, ed implorata la medesima diffinitivamente, si dovrà al giudice, a cui si ebbe portata la istanza principale, presentare eziandio una seconda supplica, perchè venga rivocato l'ordine rispetto al sospeso pagamento degl'interessi, o sia sostituito allo smarrito un nuovo documento di egual forma e natura.

A quest'istanza si aggiungeranno gli atti con cui si ricercò l'ammortizazione e l'ordine per la sospensione del pagamento degl'interessi, adducendovisi contemporaneamente che dopo spirato il termine edittale la carta d'obbligo sia stata ammortizata; chiedendo poscia la revoca dell'anzidetta inibizione, ed instando per la successiva erezione d'un nuovo istrumento obbligatorio. Il giudice vi attergherà poi il seguente decreto:

"S'intimi ; e facendosi luogo all'entro esposto, si dichiara col presente nuova mente "rivocato l'ordine che si rilascio il 6 novembre, 1814, per la sospensione del pagamento
degl'interessi, non che, rispetto alla inibita
traslazione a nome d'altri della carta d'obbligo eretta in favore di N. N. il giorno 8
agosto, 1801, dal debitore N. N. per la
somma di lire italiane 350 ed interessi al
5 per cento. Del che mediante il duplo si
renda intesa la cassa di cui si tratta, e se
ne spedisca nota d'avviso all'autorità competente, che viene in pari tempo ricercata
dell'erezione e consegna d'un nuovo documento pel supplicante.

Dietro questo decreto giudiziale la parte istante ottiene un nuovo documento d'obbligo, e gl'interessi che rimanevano finora sequestrati si percepiscono per l'avyenire.

#### APPENDICE AL REGOLAMENTO

#### PROEMIO.

L riguardo particolare che meritano gli affari di Commercio non solo in questa capitale, ma in tutte queste Venete Province, ed il riflesso allo speciale privilegio per la Giudiziaria Processura già ad essi concesso in tutti gli Stati di Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Signore, hanno determinata l'Aulica Commissione organizzatrice pel Giudiziario ad attivare interinalmente le disposizioni già in tal proposito vigenti negli Stati suddetti, e di recente anche nel Tirolo introdotte; le quali, a datar dalla pubblicazione del presente, dovranno servir di norma invariabile nelle cause mercantili, e formeranno un'Appendice al Regolamento del Processo Civile, al quale si riterrà aggiunto il seguente

Scheidlein, vol. 17.

#### CAP. QUARANTESIMOPRIMO

#### DEGLI AFFARI DI COMMERCIO.

§ 561.

Le cause che vengono trattate sopra cambiali devono annoverarsi fra i casi che sono dalla legge qualificati per la processura verbule.

§ 562.

N'egli affari mercantili e di cambio può il tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti.

Non possono esser concesse proroghe ai termini senza motivi assai gravi.

§ 563.

Le lettere di cambio munite dei requisiti prescritti dalle leggi di commercio, attualmente conservate in vigore, non abbisognano di quei requisiti ulteriori che generalmente per le obbligazioni debitoriali sono prescritti.

## § 564.

Egualmente i giri conservano il loro vigore secondo le leggi suddette.

### § 565.

Anche per quei casi ove nelle cause mercantili e di cambio si avesse ad instituire la prova mediante periti, avrà ad osservarsi il preseritto dul capitolo XIII del Giudiziario Regolamento, che in genere stabilisce le discipline per tal prova.

## § 566.

I motivi del giudicato nelle cause mercantili debbono esser comunicabili alle parti entro 24 ore.

### § 567.

L'insinuazione d'appello, la querela di nullià, il gravame ed il controgravame, dietro la sentenza di prima istanza, debbono presentarsi nel termine perentorio di tre giorni utili.

Entro lo stesso termine si debbono produrre gli atti sovra espressi anche in grado di revisione; e così pure qualunque gravame ehe nel corso del processo interporsi volesse al giudice superiore.

## § 568.

Al pagamento di debiti mercantili o di eambio verrà nelle sentenze prefisso il termine di tre giorni.

# § 569.

Il tribunale di commerció deve non solo placidare, ma anche intraprendere l'esecu-



zione sopra i mobili del debitore, o coll'incaricarne i propri ufficiali giudiziali, oppure col ricercare per l'effetto il giudizio nel luogo nel cui distretto si trova il bene mobile da escutarsi. Riguardo poi alla facoltà immobile devebensi il tribunale di commercio placidare egualmente l'esceuzione, ma l'adempimento ne spetta a quell'istanza sotto alla cui giurisdizione è posto l'immobile.

#### \$ 570.

L'intimazione di quegli ordini giudiziali che deve farsi personalmente all'intimato, allorehè si tratta d'una ditta o negozio, si farà a quello che n'ha la firma.

# § 571.

Per gli affari di commercio non hanno luogo altre ferie che nei giorni di Domenica, di festa di precetto e di pubblica preghiera.

# § 572.

I notaj assunti di pubblica autorità secondo le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, continuano ad essere gli uffiziali competenti pei protesti cambiari.

# \$ 573.

Gli avvocati e patrocinatori debbono esser muniti di mandato sottoscritto da chi ne ha la firma, per patrocinare un negozio od una ditta mercantile.

(Notificazione dell' I. R. Commissario organizzatore pel Giudiziario, data a Venezia il 27 luglio, 1815).



FINE DELL' OPERA.

### INDICE

### DEL VOLUME QUARTO

| CAPITOLO |                                |     |
|----------|--------------------------------|-----|
| XXXII.   | Del moratorio e del patto      |     |
|          | pregiudiziale pag.             | 5   |
| XXXIII.  | Della cessione de' beni. "     | 37  |
| XXXIV.   | Della restituzione in in-      |     |
|          | tiero ,,                       | 58  |
| XXXV.    | Delle ferie ,,                 | 83  |
| XXXVI.   | Dell'intimazione de'decreti    | ,   |
|          | ed ordini giudiziali. "        | 90  |
| XXXVII.  | Dei termini ,,                 | 147 |
| XXXVII   | I. Delle spese giudiziali . ,, | 166 |
| XXXIX.   | Degli avvocati "               | 194 |
| XL.      | Del giudice ,,                 | 292 |
|          | Aggiunta al capitolo X del     |     |
|          | Regolamentogiudiziario:        |     |
|          | dell'ammortizazione. "         | 296 |
|          | Appendice al Regolamen-        |     |
|          | to,                            | 305 |
| XLI.     | Degli affari di commercio.,,   | 306 |
|          |                                |     |

#### INDICE RAGIONATO

#### GENERALE

#### DELLE MATERIE CONTENUIE NELL'ANALIST DELLA PROCESSURA CIVILE AUSTRIACA.

Il numero romano indica il tomo, è la cifra arabica la pagina. Dove non si trova numero romano, s'intende richiamato il tomo citato precedentemente nello stesso articolo.

#### A

ABITARE. Definizione del vocabolo Abitare relativamente al domicilio del reo convenuto, e rapporto alla fissazione del termine per produrre la risposta in causa, I. 197.

ACCOMODAMENTO. Vedi Componimenti, Con-

venzioni, Transazioni.

ACCORDI GIUDIZIALI. Vedi Componimenti, Convenzioni, Transazioni.

AFFARI. Come si distinguono gli affari contenzioni dai criminali, e da quelli di volontaria giurisdizione. I, i. Per gli affari cambio-mercantili e di commercio fu comanta un'apposita Aggiunta al Regolamento Giudiziario rispetto alla processura da osservarsi nelle cause dei medesimi, IV, 305-308.

AGGIUNTE. Gli atti denominati Aggiunte non sono in verun modo ammessi dal giudice nella trattazione d'una causa, I, 23,

AUMENTI. Nelle cause introdotte in punto di alimenti ha luogo il processo verbale, I, 107. Senza il permesso dei creditori d'una massa non si possono fissare gli alimenti all'oberato, 1,357, 375, 536. Quando ed in qual proporzione sieno dovuti alla moglie dell'oberato gli alimenti, 521, 523, Quando il creditore sia obbligato di preatare gli alimenti al debitore arrestato, III, 556. Gli alimenti possono esser dimandati pre la moglie edi figli dell'oberato cedente i suoi beni IV, 37. Quando cessi questo provedimento, 38.

ALLEGATI. Come debbano segnarsi gli allegati d'un atto in causa allorche vengono prodotti in giudizio, 1, 80. Il mandato di procura è pure un allegato da intimarsi alla controparte. 81.

AMMINICOLI DI PROVA. Oltre ai soliti mezzi di prova, quali amminicoli possano essere aneor in favore d'una parte, I, 69. Come ai procede allorche facesse d'uopo di produrli in causa, oppure dimandandosi l'ispezione giudiziale dei medesimi. 70.

AMMINISTRATORE. Nell' editto convocatorio del concorso viene stibilità la giornata per trattare dell'elezione d'un amministratore della massa, I, 372. Cosa è da osservarsi nella nomina dell'amministratore, e come si procede in tale elezione, 385-380. Obblighi principali dell' amministratore interinalmente eletto , 391-396. L' amministratore non paga tasse giudiziarie nè porti di posta, 396 e 442. Egli dee depositare in giudizio tutti gli effetti preziosi rinvenuti nella massa, 306, Procedimento in tale deposito, 307. Nomina dell'amministratore stabile o conferma dell'interinale, e suoi doveri, 308, 402. L'amministratore dei beni è in gravi casi vincolato ai consigli e determinazioni della delegazione dei creditori, e dee pure presentarle la resa di conto, 404 e 405. Quando aia il caso che il giudice nomini o confermi ex officio l'amministratore , 408. Obbligo dell'amministratore allorche i periti nella stima riconoscono

che il fondo è suscettibile di divisione, I, 423. Quale disferenza passa fra l'amministratore dei beni ed il curatore della massa , 431. L'amministratore si può servire del curatore alle liti allorchè crede di dover convenir un debitore della massa, 428. L'amministratore è anteposto a tutti i creditori nella classificazione colle sue pretese ed onorario, 488. In qual maniera liquida egli l'importo delle sue pretensioni, ivi. Dopo la classificazione dei crediti l'amministratore dee aver tutta la premura perchè il rimanente degli effetti e beni sia venduto al pubblico incanto, e che i creditori ipotecati vengano citati a comparirvi, II, 35. Il terzo incanto però non può egli far seguire prima che non sia terminata affatto la classificazione, o diffinite le cause di priorità, 50. In qual modo fa l'amministratore diffidure i creditori ipotecati sui fondi della massa, e quali decreti vengono indirilasciati, 54, 55. Quando dee l'amministratore presentare al giudice la nota delle sue competenze, 60. In che tempo ed in qual forma procede egli all'atto di riparto della massa, 61-68. Module d'un atto di riparto, 68-81. Decretazione sull' istanza con cui l'amministratore avverte il giudice della consegna del riparto, 83. Incumbenti dell' amministratore nell'eseguire i pagamenti ai creditori, 89.94. Corrispondenza continua da tenersi fra i diversi amministratori dei beni nel caso che il concorso fosse aperto in più province, o4. Fatti i pagamenti, dovrà l'amministratore produrre algiudice la sua relazione, ed acchiudervi tutti i documenti avuti dai creditori , ivi. Trovato tutto la ordine, il giudice gli rilascia poi il suo assolutorio, 95-98.

AMMINISTRAZIONI. Le amministrazioni pubbliche pon possono da sè sole stare in giudizio, 1, 297, 298. Elleno sono tutelate in giudizio dal fisso, 291. Allorchè in una massa di concorso esiste una amministrazione postale, si dee preseegliere un amministratore approvato dall'autorità amministrativa, I, 395. Sue incumbenze e durata, ivi. Modula

della nota in tale proposito, ivi.

AMMONIZIONE SULLO SPERGIURO. Ogni qualvolta si des prestar un giuramento, dec il giudice far precedere l'ammonizione sullo spergiuro, II, 287. Il modo dell'ammonizione è rimesso al discernimento del giudice, iui. Nel protocollo dell'esame dei testimoni, e rispettivamente nella formola del giuramento si farà espressa menzione dell'ammonizione seguita, 205. Vedi Giuramento.

AMMORTIZAZIONE DI DOCUMENTI. Chi avrà

AMMORTIZAZIONE DI DOCUMENTI. Chi avra perduto un documento potrà dimandarne l'ammortizazione, cioà l'annullazione del medesimo, in modo che venga ingiunto al detentore di esso di farne la manifestazione, coll'avvertenza che in caso diverso tale documento verrà dichiarato nullo e di niun valore, II, 216, Processura prescritta in questo argomento, 216, 217. Editto relativo, 218. A qual foro deesi presentare la petizione, 217. Incumbenti della parte e processura più distesa in questo genere di processo, IV, 296-304. Vedi Documenti.

ANTERIORITÀ. Nella sentenza di liquidazione concorsuale si rimette la parte, rispetto al diritto di anteriorità o precedenza, alle risultanze della classificazione, i, 456. Quesito: Se quegli chi avea somministrato il danaro per pagare le pubbliche imposte, goda pure del privilegio d'anteriorità come le stesse pubbliche imposte 480.

APPELLAZIONE. Il rimedio dell'appellazione non ha luogo contro la classificatoria dei creditori

in un concorso, II, 8.

Chi possa interporre l'appellazione contro una sentenza profierita nell'unico caso in cui è contro verso il deposito d'un documento in giudizio , II, 212. In quali casi ed entro qual termine ha luogo

l'appellazione, III. 74, 76. Quali e quanti sono i tribunali d'appellazione nella Monarchia Austriaca, 76. Dalle sentenze dei giudizi militari l'appellazione va all'appello militare in Vienna, 77 e 80. Eccezione riguardo a quelle sentenze che sono profferite dai giudizi militari nelle frontiere, 79. L'appellazione debb' esser insinuata al giudice di prima istanza, 82. Per l'insinuazione d'appello non ha luogo proroga alcuna, ivi. L'appellazione ha luogo anche allora quando la parte fosse soltanto condannata al pagamento delle spese, ivi. Similmente ancora nel caso d'una eccessiva moderazione delle spese giudiziali. 83. Parimente da una sentenza del giudice civile che confermò un'altra profferita da giudici arbitri, ivi. L' appellazione può esser insinuata anche a voce, allorche la processura della causa era verbale, e fosse stato deciso il processo in campagna, 82-84. Modificazione di questa legge allorchè intervengono patrocinatori per insinuarla, 84. Differenza tra l'insinuazione d'appellazione ed il gravame, 85. Modula d'una scrittura con cuis'insinua l'appellazione, 87. Quando la sentenza involverà più articoli, la parte appellante dovrà esprimere chiaramente quelli dai quali si crederà gravata, 86. In tale caso può, ad onta dell'appellazione, aver luogo l'esecuzione, 87. Il termine per l'insinuazione dell'appellazione è di giorni continui, in cui le ferie vengono conteggiate 85, 89. IV, 161. Nell'appellazione non si possono più introdurre novità di sorta, III, qu. L' insinuazione d'appellazione viene intimata alla controparte per la sua risposta appellatoria, ivi. Casi in cui l'appellazione viene dal giudice rigettata, ivi. Quid se l'appellazione fosse presentata troppo tardi, cioè dopo l'espiro dei 14 giorni, 92. Distinzione che fa la legge in tale proposito, ivi. Tosto che e insinuata l'appellazione, e che fosse scaduto il tempo per produrre i grayami, dee il giudice senz' altro

rimetter gli atti all'antorità superiore, III, 93. Quid, se l'appellazione fosse stata insinuata troppo tardi, e che l'avversario non avesse prodotta alcuna risposta appellatoria, 94. Decreti che rilascia il giudice sull'appellazione insinuata in tutti i casi contemplati dalle leggi , 97, 98. In qual caso dee il giudice ritener presso di se l'atto dell' insinuata appellazione, onde poter indi rimettere gli atti al tribunale d'appello , 99. L' insinuazione d'appello non sarà mai stesa ne presentata in triplo , 100. Dichiarandosi la parte di voler desistere dall' appellazione, s'intima l'atto per lume e direzione, 101. Nelle insinuazioni appellatorie verbali si deputerà una giornata, 105. Modula dell'insinuazione verbale e del decreto che vi atterga il giudice, 106. L'appellazione verbalmente insinuata s'intima come qualunque altra petizione verbale, 107. Qual effetto porti l'appellazione alla parte succumbeute, 126. Quando si possa nell'appellazione dimandare la cauzione interinale dell' effetto controverso, ivi. L'uffizio-tasse può incassare le tasse, anche in pendenza dell'appellazione, dalla parte appellante, 135. Differenza fra l'appellazione e la querela di nullità, 140. Nel caso che fosse aperta la via d'appellazione, si dee nello stesso tempo occorrendo, proporre la querela di nullità ed insinuare l'appellazione, 140-143. A qual giudice si dee insinuare l'appellazione da una sentenza arbitramen. tale, 223. L'appellazione ha luogo anche da quella sentenza del tribunale che confermò quella dei giudici arbitri, 227.

ARBITRAMENTI. Vedi Compromessi.

ARCHIVIO. Quali atti debbono essere disposti nell'archivio giudiziale, 1V, 139...A che cosa e destinato l'archivio, 140. Il direttore dell'archivio porta il nome di segretario, ma non ne percepiace gli emolumenti, 1V, 127, 128.

ARRESTO PERSONALE. Nei casi di arresto

interinale ha luogo la processura verbale, I, 108. So contro un arrestato per debiti si manifectassero nuovi atti esecutivi od un nuovo arresto personale, il giudice dee tosto aprire il concorso, 548, 350. Le spese per eseguire l'arresto d'un oberato fuggitivo sono a carro della massa del medesimo, 357. Dopo la sentenza di liquidazione nel concorso qualunque cerditore ha l'autorità di far eseguire l'arresto dell'oberate, 460.

L'arresto personale potrà aver luogo anche allora quando trattasi di far eseguire una sentenza che ordina di prestar cauzione interinale, III, 131,

355, 356.

Definizione dell'arresto provvisionale, III, 231. Quando abbia luogo l'arresto provvisionale, 231, 332. Incumbenti di colni che vuol impetrar l'arresto provvisionale contro il suo debitore, 233. Quali persone non possono esser poste sotto arresto, ivi. Presso qualgiudice si dee ricercare l'arresto provvisionale, 234. Decretazioni e note relative allorchè si accorda l'arresto, 235, 238. Cosa dee osservare quegli che dimanda l'arresto provvisionale , 238. Il permesso dell'arresto debb' esser tiscusso in pien sessione del tribunale, 241. Come i pratica l'arresto, 242, 243, 548. L'arresto può sostenersi fuori del solito luogo contro il pagamento delle spese della custodia, 242. I creditori possono lasciar sortire dall'arresto il loro debitore con o senza scorta, 243, Eccezione per gli Ebrei arrestati di estero Stato, ipi. Un riguardo favorevole di qualche creditore verso di chi è in arresto, non pregiudica punto agli altri che non vi aderiscono, 244 L'arresto decsi sostenere per un anno intiero senza interruzione, e nel luogo ordipario delle prigioni, 551. E quindi l'arresto sostenuto in casa propria non equivale ad un arresto nel luogo solito, 244. L'arresto sostenuto per malattia in uno spedale non interrompe il corso pre-

scritto dell'anno, III, 245. L'arresto d'un impiegato, operajo, o socio agli stabilimenti delle miniere. fucine, martelli, ecc., dee venir praticato dal solo giudice montanistico, ivi. Contemporaneamente all'arresto non si possono mai prendersi in deposito i mobili del debitore, 246. In quali casi dee il giudice levar l'arresto provvisionale, ivi. Incumbenti ulter ori per chi ha impetrato l'arresto provvisionale, 240, 250. In mancanza della petizione prescritta di giustificazione si leva l'arresto ad istanza dell'arrestato, 250, 253. Ove si dee produrre la petizione giustificativa allorchè l'arresto provvisionale fu praticato da tutt'altro giudice che dal personale, 252. Quando può l'arresto durare più di un anno, 254. In caso d'ommissione del libello giustificativo o di insussistente pretesa si potrà dimandare una congrua soddisfazione per le ingiurie ed i danni sofferti coll'arresto, ivi. L'arresto esecutivo ha luogo allorché il reo non vuol notificare il suo avere dopo l'infruttuosa oppignorazione, 540. Decreto relativo giudiziario, 5.17. Incumbenti di chi vuol impetrare in via esecutiva l'arresto del debitore, ivi. Quando si possa levare l'arresto impetrato in via esecutiva 547, 549? Per nuovi debiti si può accordare l'arresto anche dopo averlo sostenuto per un anno. 551. Casi ulteriori in cui ha luogo l'arresto esecutivo, 552, 553. La cessione dei beni sospende interinalmente l'arresto personale, IV, 40.

ARTICOLI PROBATORIALI. Quando ed in che forma sono presentat gli articoli probatoriali. 1, 69, 68, 83. Come vengono estrai, 68. Auche alloza gli articoli debbono essere produtti quando esiste già un'attestazione arritta di un testimonio, 68. Mancando essi nella scrittura, in cui tutte le altre prove furnon addotte, il guudice non potrà riservare alla parte la prova ordunaria per testimoni mella sentenza, 69. Quando deci il giudice, cuendo

merbale il processo, stendere ex officio gli articoli, I, 135, 141. Modula di siffatti articoli probatoriali, 151. Quali articoli non sieno da ritenersi per articoli addizionali proibiti, 264. Quali sieno da escludersi dal giudice nella sentenza interlocutoria, II, 236. Soluzione d'un dubbio intorno alla duplice produzione degli articoli probatoriali, 240. Prescrizioni relative agli articoli da prodursi nell'addizione della prova ordinaria per testimoni, 253. Modul i degli articoli, 254. Articoli addizionali non sono più permessi, 255. Spiegazione in questo proposito, ivi. Agli articoli vengono controposti gl' interrogatori, 260. Ad ogni articolo probatoriale dee il giudice nell'esame dimandare il testimonio sulla ragione della sua scienza, 265. In che caso e tempo si rimettono gli articoli per gl' interrogatori nella prova a perpetua memoria, 332. Quando vengono i testimoni sentiti sui soli articoli ed interrogatori generali nella prova a perpetua memoria, 334. Anche allora si producono in questa prova gli articoli, quando negli atti fossero presentate delle attestazioni scritte, 340. Differenza fra gli articoli e gli interrogatorj, 342, 343 Ai periti in arte non vengono mai proposti articoli probatoriali, 383.

ARTIGIÁNO. Incumbenti di un artigiano allorchè desidera che i suoi libri conseguiscano la prova stabilita dalla legge, II, 192, 193. Quesito : se il locandiere, l'oste, il venditore di vino, di biade, il mugnajo possa amorocerazi fra gli artigiani? 194. Spirato il termine assegnato ai libri, dee l'artigiano, volendo conservarsi una prova, estrarre dal libro i relativi conti, e farii firmare dal debitore,

194, 195.

ASCOLTANTE. L'assunzione di ascoltanti in un tribunale non potrà aver luogo in numero sproprationato, IV, 234, Quali individui hanno preferenza, e possono impiegarsi in qualità di ascoltanti un volta non percepivano salajié. Gli ascoltanti una volta non percepivano sala-

Scheidlein, vol. 1V.

rio, attualmente sono salariati con 300 fiorini, IV, 274, 275. Entrando in servizio, presteranno il giuramento d'ulfizio, e da quel momento a'incomincia a computar loro gli anni d'impiego, 275. All'ascoltante non compete però diritto privativo sulle cariche conducenti ai pusti di protocollista, segretario o giudice, 276.

ASPOÑTO DI MOBILI. In qual caso abbia luogo Pasporto di mobili e aemoventi, III, 53a, 533. Decreto giudiziale relativo, 535. L'asporto forzato de' mobili ha luogo anche nei giorni delle ferie, 533, 535.

ASSEGNI. L'assegno vedovile, nel caso d'un concorso del marito defunto, va posto nella sesta classe, I, 514, 523.

Se l'attore indica un credito che il debitore tiene verso un terzo, intendendosi soddisfare sul medesimo in via esecutiva, il giudice gli dee accordarne l'assegno, III, 417, 418. In qual maniera si eseguisce l'assegno del salario del reo in favore dell'attore, 418, 419. L'assegno del salario o pensione si fa dal giudice per la sola metà, 419, 420. Processura e trafila degli atti negli assegni , 422-424. Incumbenti della cassa cui perviene l'ordine dell'assegno, 426-429. Quando e come si pratica l'assegno all'attore d'un credito spettante al reo verso un privato, 430-439. Negli assegni dee il reo debitore guarentire della liquidità ed esigibilità del credito, 430, 440. L'assegno giudiziale non pregiudica punto alle ragioni dell'attore, allorchè il credito fosse divenuto controverso, 441, 442. In qual modo viene praticato l'assegno del fondo pignorato e stimato in favor dell'attore, che lo accettò al prezzo di stima per difetto dell' istanza per la vendita, 476. L'assegno d'un credito in via esecutiva può aver luogo anche nei giorni delle ferie, 86-89.

ASSENTI. Agli assenti, non potendo natural-

mente comparire in giudizio, viene istituito un curatore che li rappresenta, I, 294-296. Vedi In-

timazioni.

ASSOLUTORIO. Quando viene consegnato l'assolutorio all'amministratore dei beni concorsuali, Il, 94-98. Ilicumbenti di colui che rese i conti, e non può aver l'assolutorio, 105-109. La sentenza che si pronuncia nella causa di resa di conti serva d'assolutorio, 111.

ASTA PUBBLICA. Vedi Vendita.

ATTESTAZIONI SCRITTE. Allorché la parte produce attestazioni scritte in suo appoggio, dee pure unirvi gli articoli probatoriali, 1, 67, 68, II, 340. Come procede il giudice allorche la parte produsse negli atti attestazioni scritte, I, 141. Come procede egli in processo verbale, se l'avversario acconsente di lasciar giurare le deposizioni dei testimonj, che equivalgono ad attestazioni scritte . II, 340. Le attestazioni scritte non sono da tenersi in gran conto, per essere soggette a molti spergiuri materiali, 345. Modula d'una sentenza con cui s'ammette di giurare le attestazioni, 347. Nel-Pistanza con cui si ricerca la giornata per fargiurare l'attestazione da chi la sottoscrisse , si dee unirvi l'attestazione medesima, 348. Quid juris se il testimonio muore prima d'aver giurata l'attestazione 352, 487, 488? Come si può dire che il testimonio si sia offerto giudizialmente al giuramento dell' attestazione scritta? 353. Non basta che l'attestazione contenga la clausola: sotto il mio giuramento, oppure: affermo col mio giuramento, ecc. 353, 354. L'attestazione scritta non si può ritener per giurata allorchè il testimonio si esibl solamente in un suo certificato a giurare il tenore del medesimo, 489.

ATTI GIUDIZIARI. În qual caso debbono gli atti casere trasmessi ex officio, cioè senza richiesta delle parti, al tribunale d'appello, I, 5, III,

99, 103, 108. Il Regolamento non permette alle parti che due atti in causa , I, 21. L'atto ausseguente è destinato sempre per rispondere all'antecedente da cui deriva, 22. Atti incidentali , detti Rischiarazioni, Costituti, Occorrenze, Supplimenti. Aggiunte, ecc., non sono ammessi in una causa, 23. Bensi quelli di dichiarazioni assolute e non condizionate per aderire pienamente alla domanda dell'avversario, ivi. Processura e decretazione relativa in tale argomento, 24. Provvedimento nel caso contrario, 24, 25. Casi nei quali si fa eccezione dalla regola: non esser permessi che due soli atti in causa, ivi. Anche gli atti ch'esistono in giudizio quali strumenti giudiziali, oppure presso la controparte quali scritture comuni, debbono essere addotti in prova del fatto esposto, 63. Non occorre però d'allegare nell'atto susseguente l'antecedente. p. e. la risposta allorchè si presenta la replica, 64. Tra gli atti da unirsi alle prime scritture in causa s'annoverano pure i mandati di procura. 65. Nel primo atto debbono esser offerti e deferiti i giuramenti, 66. Così pure proposti i testimoni, ivi-Nel proporre i testimoni si uniscono pure agli atti gli articoli probatoriali , 67. Negli atti giudiziari si dee usare dell'idioma usitato nel paese, ed astenersi da qualunque prolissità ed offeaa, 71. Gli atti allegati alle scritture in causa, scritti in una lingua non usitata nel luogo del giudizio, debbono accompagnarsi da traduzioni legali, 73. Se un atto pieno d'indecenti espressioni non fosse per avventura atato restituito ex officio dal giudice , cosa dovrebbe egli fare, ivi. La parte avversaria lo petrebbe anche ritornarlo, ivi. Negli atti deesi ommettere quanto è inutile, e non si potrà più servirsi della così detta cortesia nell' indirizzo e sottoscrizioni, 74. Tutti i titoli, complimenti e formule per l'iscrizione e firma aono aboliti . ipi. In che consista l'indirizzo o soscrizione interna, e

la soscrizione negli atti d'oggidì, I, 74, 75. Ogni atto dee avere una rubrica al di fuori, e in che consista la stessa, ivi. Ogni atto che dal Regolamento non ha ricevuto una denominazione particolare, si chiama in avvenire istanza, 75, 80. Non dimorando la parte nel luogo del giudizio, debb'essa eleggersi un procuratore, ed indicarlo sul suo atto in causa, 76. Gli atti appellatori e revisori sono presentati ed indirizzati al giudice di prima istanza, ivi. Eccezione, 77. L'atto che non fosse munito della firma d'un patrocinatore autorizzato, dee restituirsi ex officio, 78. Gli atti debbono essere intestati a nome delle parti, 80, 81. Gli atti antecedenti, che si uniscono alle istanze per l'esecuzione, debbono essere allegati in originale, 83. Atti stesi da persone contraffacenti in foro non sono da accettarsi, 84. Ove non esistono patrocinatori, possono esser prodotti gli atti anche senza la loro firma, 85. Gli atti debbono essere presentati in carta bollata, 86. Regolamento sulla carta bollata, ivi. IV, 190. Gli atti sono scritti in foglio e non mai in colonna, in modo però che vi resti un margine per marcare gli allegati prodotti , I , 87. In qual caso debbonsi restituire senz'altro gli atti che mangano delle volute formalità, ed in qual caso si nossono intimarli alla controparte, 88. Quando deesi prefigger un termine per riprodurre corretto l'atto giudiziario , 92. Gli atti debbono esser diretti in confronto di parti certe e nominate, 93. Gli atti esecutivi debbono mai sempre esser presentati in iscritto, e la processura verbale si restringe soltanto agli atti che si assumono sino alla prolazione della sentenza, 110. Quando dee presentarsi l'atto di giustificazione d'incorsa contumacia, 190. Cosa vi sia da osservare in tale argomento, 190, 191. Decretazioni e processura nel proposito, 192-194. Come venga sleso l'atto di denunzia di lite, 277. Ove sia da presentarsi tale atto, 282.

Atto di riconvenzione decretato negativamente, I, 286, Se l'atto di una persona inabile a star in giudizio fosse stato accettato dal giudice, e l'incapacità ai scoprisse durante il corso della causa, si dovrebbe annullare tutta la processura, 200. Quali sono gli atti che s'inrotulano nel processo provocatorio per diffamazione? 327. Come si dee procedere cogli atti tanto introdotti quanto da introdursi in causa dopo che fu aperto il concorso sopra il patrimonio dell'oberato? 378. Gli atti che si vogliono dal curatore alle liti consegnare all'uffizio di posta porteranno l'iscrizione: In concursualibus, e sono spediti per parte del giudizio, 442. Atto che si consegna all'acquirente d'uno stabile venduto al pubblico incanto, II, 57, 58. Anche nel processo di resa di conti non sono permessi che quattro atti in causa, denominati diversamente da quelli che si usano nel processo ordinario, 116.

L'atto che si presenta dee intimarsi alla controparte con tutti gli allegati entro inchiusi, ed il giudice non è autorizzato di entrare nella validità od invalidità d'una prova, ed in conseguenza neppure in quella d'un documento, quando l'avversario non ne impugna la sua validità, II, 196.

Sull'ultimo atto in causa si decreta l'inrotulazione, IJ, 495. Decreto relativo, 496. Quali atti debbono dimettersi dalla parte nell'inrotulazione, 502. Gli atti possono dimettersi in originale, in copia semplice, ivi. In copia autentica, 506. Degli atti ed allegati si fa alla fine della causa un indice o rotolo, che dec esser segnato dalle parti e dal curiale, 513. Istruzioni relative alla formazione del rotolo, 513-519, Modula di un atto d'inrotulazione, 520. Gli atti ed il voto dalla causa debbono, nel caso d'un necessario interrento per parte del rappresentante politico, esser comunicati prima della decisione alla di lui autorità, onde possa comparirvi del tutto informato, III, 34.

Decretazioni e note nel proposito, III, 36, 37. Nel pronunziare la sentenza sopra atti di processura verbale si restituiscono gli atti alle parti, 40. Motivo di questa prescrizione, 41. Trafila degli atti esibiti al giudice o tribunale, 41-56. In qual caso vengono inrotulati gli atti appellatori , 108 , 109. Modo dell'inrotulazione, 117. Quando e come sieno inoltrati gli atti al giudice superiore, 108. Quali atti vengono rimessi al tribunale d'appello, 108 c 100. Modula della relazione o consulta accompagnatoria, 113. Gli atti appellatori contro una sentenza del gran maresciallato del palazzo imperiale in Vienna sono inoltrati mediante nota presidiale, 117. Gli atti giudiziari debbono tutti esser intimati ad ambe le parti, IV, 90. Forma con cui gli atti sono intimati dal giudice , 92. Il primo atto in causa dee esser intimato sempre nelle proprie mani del reo, ivi. Quid se l'atto risguarda società intiere o ditte mercantili? 93. Come sieno gli atti da intimarsi, da tassarsi e da spedirsi tanto colla posta, quanto con note requisitoriali? 03-144. Per gliatti fatti dalla parte o da un avvocato in propria causa si percepira la medesima tassa come se fossero fatti da un terzo, IV, 181. Vedi Istanza, Documenti.

ATTORE. L'attore dec colla più possibile precisione spiegare la sua domanda, I, 44. Egli non
può mutare la domanda in riguardo all'oggetto ed
al genere dell'azione, I. 47. Differenza che passa
fra mutare ed emendare tibellum, 48. Differenza,
nel processo scritto e verbale, 48. 56. L'attore
può però recedere dal giudizio, 50, 51, 55. Egli
può formare pretesa sopra un oggetto diverso, o
sopra l'oggetto medesimo, ma per una diversa
azione, 50. L'attore non ha più d'uopo d'un' altra
scrittura nella sessione prefissa, e basta che si riporti alla sua petizione, ini. Osservazioni sulla mutazione della dimanda, 50, 51. Mutata la domanda

dell'attore, come procede il giudice? I, 54, 55. Sentenza relativa in questo argomento, 55, 56. L'attore dee nella replica rispondere a tutte le circostanze addotte dal reo nella risposta, 57. Ma non può addurvi nuove circostanze, 57, 253, 256. Eccezioni da questa regola, 59. Incumbenti dell'attore per poterne addurre, 255, 256. Osservazioni sulle nuove circostanze addotte in replica. 59, 60, 261. Nei casi qualificati pel processo verbale sarà in arbitrio dell'attere il proporre la petizione verbalmente o in iscritto , 115. Eccezioni , ivi. Come proceda il giudice se l'attore nel dettare la petizione verbale fosse comparso senza documenti, o coi documenti soli in originale? 110. 120. L'attore riceve sempre una copia della petizione col relativo decreto simile a quillo rilasciato al reo, 123. L'attore non è obbligato a rispondere istantaneamente nella giornata quando il reo avesse mancato di comunicargli prima i suoi documenti, 152. Decreto relativo, 153. L'attore non è obbligato di addurre sul punto le sue eccezioni contro i testimoni notificatigli soltanto nella sessione, e può a sue spese dimandare la proroga della medesima, 154. Quid se l'attore comparisce nella giornata prefissa, ed il reo vi manca? 167. L' attore può succumbere perfino nel caso che il reo fosse contumace, 169. All'attore comparente si presta fede in confronto del reo contumace, in quanto il fatto non trascenda l'oggetto della domanda, ivi. Quid se il reo comparisce nella sessione stabilita, e l'attore vi manca? 171. Acconsentendo l'attore al processo scritto, allorchè il reo, in vece di comparire nella giornata, presenta la risposta in iscritto, si decreterà la medesima per la replica, 176. Come procede l'attore allorchè il reo non presenta risposta in processo scritto? 202. Se l'attore rinunzia alle limitazioni privilegiate a suo favore, ed agisce volontariamente

innanzi al natural fóro del reo, questi non potaeccepire l'incompetenza del fóro, I, 211. Quando può l'attore rinunziare alla replica? 250. Volendo prò produtla, dovrà farlo prima che spiri l'altimo giorno del termine prefisso, e nelle ore d'ufficio in cui è ancora aperto il protocollo degli esibiti, 251. Consegueize nel caso di moncanza di replica, 252. Quando ha l'attore il diritto di presentare la conclusionale? 266.

Quando può l'attore denunziare la lite, 1, 275. Quid se l'attore, veduta la risposta del reo, scorgesse il bisegno di denunziare la lite ? ivi. Modificazione nel processo verbale, 276. Ad onta che il reo avesse denunziata la lite, ed un terzo l'avesse assunta e sostenuta, l'attore vittorioso dovrà sempre esercitare le sue azioni in confronto del reo medesimo, 281. L'attore non può opporre al reo l'eccezione della declinatoria del foro se viene riconvenuto innanzi al suo proprio fòro naturale, 285. L'attore, contro di cui il reo si è vantato del diritto di riconvenzione, può provocare lo stesso reo a quel giudice presso il quale fu introdotta la causa in merito, 316. L'attore che in un concorso intenta la querela di priorità non ha voto nella sessione in cui si elegge il patrocinatore comune. Il. 25. In caso che all'attore fosse assegnato un credito del reo in via esecutiva, dovrebbe egli notificarlo al debitore del reo per sua notizia, III, 431, 432. Vedi Parti.

AUDITORIATO. Le petizioni in confronto di militari soggetti ad un reggimento o altro corpo militare sono presentate all'auditoriato del reggimento o corpo medesimo, I, 214. Quali persone sono soggette all'auditoriato, 213, 214. Differenza fra l'auditoriato el il giudizio delegato militare misto, III, 344, 345. Le tasse percepite dall'auditoriato appartengono a chi vi copre la carica di

giudice, IV, 282.

AULA GIUDIZIALE. Di quanti membri dee esser composta l'aula giudiziale, I, 139. Vedi Giudici, Tribunale.

AUTORITA. Incumbenti dell'autorità amministrativa politica allorchè qualcheduno intraprende una fabbrica e presenta il relativo disegno, 1, 330-334.

AUTORITA GIUDIZIARIA. Vedi Giudici.

AVVISI O NOTIFICAZIONI. Loro significato nello stile ufficioso austriaco, III, 97. Vedi Editti.

AVVOCATI. Definizione della voce avvocato, IV, 105, Requisiti per esser ammesso all' esercizio della professione d'avvocato, 105-201. La nazione ebraica ha pure diritto di aspirare alla professione d'avvocato, 199 Modificazione, ivi. Per esser nominato avvocato fa d'uopo sostenere un rigoroso esame avanti il tribunsle d'appello, 202-210. L'avvocato che intende esercitare la professione anche presso il tribunale di miniere dovrà pure subire un esame sugli oggetti e leggi montanistiche, 210. Presso qual tribunale dee l'avvocato esser esaminato? iri. Gli esami fatti presso un tribunale d'una provincia non vagliono per esercitare l'avvocatura in altra provincia soggetta per un diverso tribunale d'appello, 211. Quali doveri incumbono all'avvocato nell'assunzione di una causa, e nell'attitazione e corso della medesima? 213-218. Cosa dee osservare l'avvocato rispetto ai mandati di procurs, e come sieno questi da stendersi? 219-225. In qual caso militerà contro l'avvocato la presunzione di parzialità per l'avversario? 226. Pene da infliggersi in tal proposito agli avvocati, ivi. L'avvocato dee conformarsi al presente Regolamento giudiziario, e presentare in carattere netto e leggibile gli atti in causa, 227. Egli non può ricusare il di lui patrocinio se non per fondati motivi, 152. Regola nel caso di doversi nominare un sostituto, iri. Non può l'ayyocato prestare la di lui opera ad ambe le parti nella medesima causa, IV, 230, Non è permesso agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate, ivi. Riepilogo dei doveri dell' avvocato nell'attitazione e proseguimento della causa, 230-232. In qual caso possa esser interdetto o dimesso Payvocato, e da qual tribunale? 233, 234. Quando debb'esser condannato ad una multa di uno zecchino, 234. L'avvocato non può senza permesso abbandonare il luogo del fissato suo domicilio, 235. L'avvocato non può comparire alle inrotulazioni degli atti da eseguirsi in campagna, a meno che la parte non lo dimandasse espressamente, 236. Egli dee tener lo stabile suo domicilio nel luogo del giudizio di quella provincia in cui intende esercitare il suo ufficio, ivi. Altro dovere degli avvocati rapporto a raccomandazioni o corrispondenze fra giudici ed avvocati, distribuzioni di promemorie o d'altre scritture private, ecc., 236, 237. All'avvocato è proibita la stipulazione di una ricompensa pel caso che si dovesse guadagnare la lite. 237. Regole in ordine alla specifica delle competenze e delle spese da presentarsi nell'ultima scrittura in causa, o da dettarsi a protocollo nell'ultima giornata di sessione verbale, 238. L'avvocato è risponsabile verso il tesoro delle tasse dovute dal suo cliente, ma può farsi dallo stesso anticipare un acconto per le medesime, 239. Come possa esser costretto al pagamento delle tasse, e penalità contro di esso inflitte in caso di morosità , 239 241. Modula di sentenza con cui si dichiara decaduto l'avvocato dal diritto di rimborso delle spese perchè mancò di dimettere la specifica delle spese , 242. L'avvocato non può inserire nella sua specifica delle spese una mercede per se e per l'interveniente, pel medesimo atto, 243, 244. La specifica delle spese dee presentarsi pure dall'avvocato di gratuito patrocinio, e dal curatore alle liti, e questa basta perchè il giudice pronunzi sull'abbonamento delle spese, quand'anche non se ne avesse neppure fatto menzione, IV, 244, 245. Processura allorcho non potendo l'avvocato aver amichevolmente il pagamento delle sue competenze, oppure essendo curatore, dimanda la fissazione e rispettiva moderazione delle medesime, 246-253. Norma per valutare le operazioni dell' avvocato . 253. Trasgressioni e mancanze degli avvocati; multe e pene in cui essi incorrono, 254.257. Ricompense che si possono meritare gli avvocati per la loro abilità e probità, 257. Prescrizione relativa agli avvocati emanata dal tribunale di Venezia, 259. Incumbenti dell' avvocato nell' ammortizzazione di documenti smarriti o perduti, 296-304. Vedi Patrocinatori.

AVOCAZIONE D'UNA CAUSA. L'avocazione dalla prima alla seconda istanza non può aver luogo nei casi di perorrescenza del giudice, IV, 285.

AZIONE. Quando sia il caso che più azioni abbiano fra di lore connessione? I, 30 Le azioni civili in confronto di militari a'intentano innanzi all'auditoriato, oppure al giudizio militare delegato miato, 214. Azioni risquardanti beni atabili ove sieno da decidersì, 214, 216, 241. Azioni miste come da trattarsi, 227, 228. Azioni feudali ove a'intentino, 240. Quando abbia luogo l'azione ad exiltendum e l'ispezione degli atti, ivi. L'azione exinticatu non si può più promuovere in Austria, IV, 294. In qual modo si possa, in luogo di questa azione, cercar giustizia contro un giudice inabile, malizioso ed improbo? 294, 295.

## .

BANCA COMMERCIALE DI VIENNA. Essa non à obbligata ad insinuare le sue ragioni al con-

corso d'un oberato, I, 366 Ella è pure escutata dall'estradare alla massa le merci che tiene in pegno dall'oberato, ivi.

BENEFIZJ ECCLESIASTICI DI GIUS PATRO-NATO. Eglino sono tutelati in giudizio dal regio

fisco, I, 297.

RENI MÜBILI ED IMMOBILI. Vedi Sostanze. BENI PARAFERNALI. Qual classe ottengono i beni parafernali della moglie nella graduatoria d'un concorso aperto sul patrimonio del marito? 1, 512, 518.

BIGLIETTO AUTOGRAFO. Suo significato nello

stile d'uffizio austriaco, III, 95.

## C

CALUNNIATORE. Il calunniatore non può essere provocato a portare le prove delle sue ingiurie in giudizio, I 303 Vedi Provocazione.

CAMÉRA D'ASSICURAZIONE DITRIESTE. Qual privilegio posseda questa camera nei pubblici incanti rispetto alle sue azioni ? III, 518, 519, Incombenti della camera all'atto della vendita, 519.

Vedi Jus RETRACTUS, Vendita.

CAMPAGNA. In campagna ba luogo il processo verbale, I, 90 e 100. Definizione della voce carpagna, 99. Le cause per rendimento di conti sono però anche in campagna trattate in iscritto, 100. Alle introttazioni d'egli atti di cause promoses presso un giudice di campagna non possono intervenire i patrocinatori, a meno che le parti stesse lo vogliano espressamente, II, 519. IV, 232.

CARTA BOLLATA. Qualunque atto, istanza o scrittura debb'esser presentata in carta bollato, I, 66. Regolamento introdutto nelle province lombardowenete sulla carta bollata da usarsi in affari

giudiziari, 86, IV, 100.

CASI INEVITABILI. L'impedimento o caso ine-

vitabile purga la contumacia incorsa da una delle parti in causa, I, 176, 177, 190. La prova d'un simil caso porta la conseguenza che il termine o sia il contraddittorio viene prorogato, 184. Per dimostrare il caso inevitabile non occorre assolutamente una prova rigorosa, 184, 101. IV, 149, 150. In qual caso dee provarsi il caso inevitabile? I, 184. Il caso debb'essere non previsto, 190. Motivo, 191. Allorche un caso inevitabile impedisce di poter in persona comparire in giudizio a giurare, e che fosse pure impossibile al giudice di rilasciare analoga nota requisitoriale all' effetto, dimandasi con che si possa supplire frattanto in luogo del giuramento, e per quanto tempo ? II, 477. Incumbenti della parte dopo che l'impedimento del caso inevitabile è cessato, 479.

CASSA. Incumbenti della cassa allorchè il giudice accorda ed intima l'ordine del sequestro interinale d'un salario o pensione, III, 271-280. Incumbenti, venendo accordata l'esecuzione effet-

tiva del salario o pensione, 426-429.

CAUSE. Come ed ove sieno da trattarsi le cause miste? I, 227, 228. Appena aperto il concorso dei creditori si sospendono tutte le cause ancora pendenti sì attive come passive dell'oberato, 376. Osservazioni sopra tale argomento, e modo di procedere nelle cause insorte e ancora da promoversi dopo che fu aperto il concorso, 377-383. Quali cause abbiano la preferenza, ed entro qual tempo debbano essere decise? III, 5, 21. A quali cause dee intervenire, oltre ai giudici, anche un rappresentante amministrativo o di finanza? 13, 20. Quale sia il metodo tenuto dai tribunali allorche si dee invitare un rappresentante politico, e quali sieno gli oggetti qualificati per un siffatto invito? 29-37. In qual modo vengono ultimate le cause? 173. Sopra qualunque anche menoma causa dee seguire un'evasione mediante sentenza o convenzione giudiziale, III, 342. L'avocazione d'una causa dalla prima alla seconda istanza non ha luogo in caso di perorrescenze del giudice, IV, 285.

CAUZIONE. La parte può dimandare una cauzione interinale allorquando il suo avversario avràin luogo dell'effettivo giuramento, rimessa al giudice solamente la firmata formola del medesimo . II, 477. Per quanto tempo può durare questa cauzione, 478. In questo proposito la più convenevole specie di cauzione sarebbe il deposito giudiziale dell'importo controverso, 479. In qual caso ha luogo la cauzione allorche la parte succumbente in causa si è appellata? III, 126. Quesito: se sotto la cauzione interinale intender si debba compresa anche la pignorazione giudiziale, 127. In che consiste dunque la cauzione interinale da prestarsi alla parte appellata? 128. Processura allorche la parte dimanda questa cauzione, 128-135. Se la parte condannata a prestare cauzione non ubbidisce, allora si potrà far eseguire tale sentenza anche mediante pignorazione, stima ed arresto personale, da praticarsi collo stesso metodo prescritto nel capitolo dell' Esecusione, 129, 130. In pendenza della revisione non ha mai luogo la domanda per la cauzione interinale, 136. In qual caso decsi prestare cauzione per le ingiurie e pei danni, volendosi impetrare l'arresto personale o il sequestro dei mobili? 256, 270 e 271. La cauzione, anche pel solo caso della fuga od occultazione, è un mezzo per far levar l'arresto, o il sequestro de' mobili in mano d'un terzo, 246, 247 e 281. Nella stessa istanza con cui si presta cauzione si può ricercare la liberazione dall'arresto, 247. Essendo la cauzione idonea e sufficiente, il giudice leva immediatamente l'arresto, ivi. Nascendo però dei dubbi sulla sufficienza, si va a sentire prima la parte avversaria, e si pronunzierà indi come di ragione, ivi. Decreti e sentenza analoghi a questi

casi, Ill, 248. Processura in caso che il seguestrato prestasse cauzione, 282. Decreti e sentenza qualora la sufficienza della cauzione fosse controversa. 282, 283. Cauzione si dee similmente prestare ogni qualvolta si volesse ottenere la sequestrazione d'una cosa contestala, ma posseduta da un terzo, il quale in pendenza della lite potrebbe alienarla o lasciar deperire, 205. Nascendo controversia sulla cauzione. si decidera come di ragione, 296 Modula di una tale sentenza, 207. Quali cauzioni sono da prestarsi dall'attore nell' attitazione e proseguimento d'una causa, allorche la controparte le dimandasse? 326. IV. 182. Quali ne dee prestare il reo convenuto? III, 328. Cauzioni da prestarsi da ambe le parti, 329. Processura nei vari casi delle cauzioni da prestarsi, 330-335. Deponendosi in cauzione nna somma sino all'ultimazione della causa, dipenderà dall' arbitrio delle parti di determinare il modo con cui si debba investirla interinalmente per non perderne i frutti, 335. Anche nel processo esecutivo, cioè nella domanda per la cercuzione si può impetrare la cauzione interinale, 353. Cosa occorre per ottenerla, ivi. Quid se il reo non volesse prestarsi alla cauzione ingiunta in pendenza del processo esecutivo? 355-357. Quando si rilasci decreto, e quando sentenza nel caso di questa addimandata cauzione? 358.

CEDOLA. Suo significato, II, 315. Nella prova per testimonj quando sia da affigërsi la cerdola? 315 e 316. Modula d'una cedola, 317. Quando debbasi affigerla nella prova per periti? 301, 302. Quando nell'escuzione erispettiva atima, III, 302. Quando nell'escuzione erispettiva atima, III,

467. Modula relativa, 468.

ČERZIORAZIONE. La cerziorazione della donna non è necessaria negli atti di rinunzia che rilascia la moglie di qualche pubblico uffiziale o funzionario, II, 175. Dee però seguire ogni qualvolta una donna rilascia un chirografo o documento d'obbligo insieme col suo marito, o da sè sola, ad un terzo, II, 178. In qual modo e da chi venga effettuata

la cerziorazione l'ivi.

CESSIONE DE' BENI. In qual caso procede il giudice ex officio nella cessione dei beni ? I, 6, III. 244. Per qual causa si possa domandare il benefizio della cessione dei beni? IV, 37. A quali creditori potrà domandare il mantenimento il debitore cedente i suoi beni? 38. L'istanza della cessione de' beni sospende l'arresto personale, 39. Incumbenti di chi vuol cedere i suoi beni, 41. Processura del giudice sull' istanza relativa, 42-46. Modula della specifica di tutto il patrimonio del debitore, ed elenco de' creditori, 47 , 48. Nell' istanza con cui si dichiara di cedere i beni si aggiungerà pure la domanda dei benefizi, 49. Acquistandosi dopo fatta la cessione qualche sostanza dal debitore, ridotto insolvente senza di lui colpa, qual porzione di essa potrà egli ritenere liberamente in confronto degli antichi creditori? 50. In quali casi si proceda ex officio, ed anche all' inquisizione eriminale contro il debitore cedente i suoi beni ? 53. Nel momento della dichiarazione d'insolvenza fatta dalla parte debitrice si dee aprire il concorso, ivi, I, 351. Regole sulla processura nelle inquisizioni contro le parti che dimandano il benefizio della cessione de'beni, e si rendono sospette di sutterfugio, ecc., 111, 243-248.

CHIROGRAFO. Di quali solemnità debb' esser munito un chirografo, Il, 163, 170. Eccezioni che possono o non possono aver luogo in tale argomento, 173, 174. Come venga steso il chirografo, 177. Contro chi faccia prova, 178. Come si unica il chirografo allorché consiste in più fogli, 179. Quald juris se l'autore non è in caso di firmario, ivi. Cosa debba sapere il testimonio chiazanto alla firma del chirografo rapporto sil'erezione del medesimo, qualora si voglia che il documento sia

Scheidlein, vol. 17.

legale? II, 180. Il conto estratto dai libri di negozio o degli artigiani e firmato dal debitore vien reputato un chirografo, e fa piena prova, sebbene munito della sola firma del debitore, 190. Significato dell' espressione: Contestare il chirografo , o sia la scrittura d'obbligazione, III, 340. Siffatta contestazione è proibita dalla legge, ivi.

CHIRURGHI. Con quale importo è collocato il chirurgo nella prima classe d'un concorso dei oreditori? I, 494, 495. I libri dei chirurghi non fanno prova alcuna in loro favore, II, 385. I chirurghi debbono prestar giuramento ogni qualvolta sono chiamati di procedere ad una perizia, 380.

CIRCOLARI. Suo significato nello stile ufficioso

austriaco, III, o6.

CIRCOSTANZE DI FATTO. Nella replica non possono addursi altre circustanze che quelle che servono a consutare le eccezioni addotte nella risposta, I, 57, 253. Eccezione di questa regola, 50, 256. Osservazioni intorno alle nuove circostanze che fossero addotte dall'attore nella replica, 60. Neppure nella duplica non possono addursi nuove circostanze di fatto, 61 , 262. Eccezioni in questo argomento, 61, 264. Le circostanze di fatto sono ritenute per vere quando non vengono espressamente contraddette o negate, 62. Quando debbasi presentare l'istanza per poter introdurre le nuove circostanze in replica? 256, 257. Processura e decretazione relativa, 259. Qual differenza passa fra il ricorso per l'introduzione di nuove circostanze, e la restituzione in intiero ob noviter reperta? 260. Nella conclusionale non ha in verun modo più luogo l'introduzione di nuove circostanze e prove, se non in quanto tendono a snervare le novità prodotte nella duplica, 269, 270. Nelle scritture probatoriali e controprobatoriali è pure rigorosamente vietata qualunque introduzione di novità. II, 321, 322.

CITAZIONE. Quale sia il modo di una citazione giudiziaria di parti, I, 122. Quando e come abbia luogo la citazione edittale del reo assente? IV, 105-118. Editti relativi alla citazione dell'assente, 107-110. Istruzioni intorno alla citazione edittali, 110-Modo della pubblicazione degli editti di citazione, 117, 118.

CLASSIFICAZIONE DEI CREDITORI. Nella classificazione destina il giudice ex officio ad ognuno la classe che gli compete, I, 5. La decisione Se ad una parte spetti il diritto di priorità appartiene alla classificazione, e non mai alla sentenza liquidatoria, in cui si decide soltanto se la pretesa abbia luogo o no, 448. Anche la decisione sal diritto di anteriorità e rimessa alla classificazione, 456. Dalla classificazione non si può appellare, ma vi avrà luogo la produzione d'un libello di priorità in confronto dei creditori anteposti, 461, 462, 482, III, 76. Quando viene formata la classificazione, I, 469, Mudificazione in tale proposito, 470. Definzione della parola classificazione, ivi. Questa non è propriamente una sentenza, 471. Modula d'una classificatoria, 472. A qual persona e comunicata pei rispettivi incumbenti? 481. Come si eseguisca la pubblicazione della classificatoria, 482. Quali creditori vengan posti nella classificazione avanti a tutti i loro concreditori? 483-480 Quanti sono gli ordini in una classificazione? 484. Quali crediti e persone sono collocati nelle diverse classi? 490-523. Alla fine della classificazione si dichiarano esclusi tutti i creditori, senza distinzione, i quali non si fossero insinuati, 523. Nella classificazione sarà da osservarsi il diritto d'albinaggio e di reciprocità allorchè entrano i creditori di estero stato, II, 5. Dopo l'intimazione della classificatoria non ha più hogo la restituzione in intiero, 7. Quando abbia luogo un supplimento alla classificazione, 13.

CLAUSOLA NEGATIVA GENERALE. È abolita,

e non ha più vigore nelle cause. I. 37.

COGNITI. Il cognito o diffidazione per isloggio di casa . rilascio di una campagna , od affranca-zione di un capitale , è intimato alla controparte per ogni effetto di ragione, I, 20. Processura relativa, i/u.

COMMERCIO. Eli affari di commercio hanno una processura privilegiata, la quale trovasi in un'aggiunta a questo Regolamento, e venne emanata dalla I. R. Commissione organizzatrice delle

province venete, IV, 305-308.

COMPARAZIONE DI CARATTERI. In che caso abbia luogo la comparazione di earatteri? II, 225, 226. Quanta fede merita la provamediante la comparazione de caratteri? 227.

COMPENSAZIONE. Il diritto di compenso equivale ad una riconvenzione, e questa debb' essere promossa in separato libello, in modo che non possa essere mai mescolata con la risposta, I, 288. La ragione di questa legge consiste nell'equità, 289. Se però l'attore volesse volontariamente rispondere e contestare un diritto di compensazione frammischiato cou la risposta, il giudice non potrebbe denegargli tale facoltà, e dovrebbe pronunziare come di ragione, 200. Conseguenze che derivano dalla prescrizione Doversi addurre il diritto di compensazione in separato libello, 200. La causa intentata in punto di compenso non ritarda mai il corso del processo principale dipendente dalla petizione, 202. Quando perdesi il diritto di compensazione in un concorso? 464. Anche il diritto di compensazione debb'esser insinuato alla massa di un concorso, 468. Eccezioni in tale argomento, 467, 468, 469.

COMPETENZA DI FORO. Vedi Declinatoria

del foro, Eccezioni e Giudice.

COMPLIMENTI. Negli atti giudiziari in capo ed

alla fine d'una scrittura non possono usarsi formole di complimenti di qualsiasi genere, I, 74. Quali complimenti sieno presentemente ancora per-

messi, ed in che consistano? 74, 75.

COMPONIMENTI AMICHEVOLI. Definizione di un componimento o transazione amichevole, e spiegazione in tale materia, III, 173-177. A ciascuna parte è in regola permesso di proporre un componimento amichevole in giudizio o fuori, 173, 177. Quali persone sieno escluse da questa abilitazione? 178, 179. Onde arrestare però il corso della causa, dee concorrer ancora la previa dichiarazione in iscritto della controparte, 173, 177. Il giudice dee prestarsi, tanto exofficio, quanto sopra domanda delle parti , ad induire le medesime ad un componimento amichevole, 172, 181. Regole e norme adattate per la processura di conciliazione, 182-195. Componimenti o convenzioni che fanno marito e moglie allorchè intendono separarsi di letto e di mensa, 181-191. Tosto che la parte rigetta il proposto componimento, dee indilatamente cessare ogni trattativa, 195. Il fisco non può senza permesso del Governo ne proporre ne entrare in un componimento amichevole, 196. L'atto di componimento amichevole conchiuso, però legalmente fra il fisco ed una qualsiasi parte, dee rimettersi all'uffizio della Camera dei Conti o sia ragionateria pei successivi effetti di giustizia, ivi. Pel solo motivo di esser in trattative amichevoli coll' avversario, non si fa luogo ad una proroga, 100. Forza legale d'un componimento amichevole stragiudiziale, ivi. Forza all' incontro d' un componimento giudiziale, ivi. Quali componimenti possono, e quali non possono più essere annullati e rescissi? 199-204. Vedi Convenzione, Transazione.

COMPROMESSI. Definizione del compromesso, II, 516, III, 208. Due convenzioni, una cioè fra le parti medesime e l'altra fra il giudice arbitro e le stesse

parti, sono necessarie per formare il compromesso, III, 208. Schisrimenti in tale materia, 208-214. Il compromesso dec essere ridolto a scrittura, 205-209. Ciò posta l'effetto che una parte non può più recedere senza il consentimento dell'altra, e quegli che assume l'uffizio di giudice arbitro è indi tenuto di decidere la causa, 212. Anche negli affari cambio-mercantili ha luogo il compromesso, 215. Il compromesso sorte la natura di una transazione, ivi. Quid se il compromesso stabilisce un certo tempo per decidere la causa, 258. Presso qual giudice si debba ricercare l'esecuzione della sentenza arbitramentale? 228. Vedi Giudici arbitri, Arbitramenti.

CÓMUNICAZIONE DI DOCUMENTI. Quando ed in qual maniera dee seguire la comunicazione dei documenti alla controparte? I, 153, 154. All' avversario desi fare la comunicazione di tutti i documenti di rui la parte intrule servirsi nella giornata prefissa a comparire, 154. Anche le attestazioni seritte, ma non mai gli articoli probatoriali, sono comprese nella comunicazione, ivi. Modificazione di tale obbligo rispetto alla comunicazione de' documenti, ivi. La comunicazione de' documenti, ivi. La comunicazione del' modesima in ambedue i modi, ivi. Quali consequenze porta seco la comunicazione trascurata? 156. Vedi Ispectione de' documenti, pocumenti, parti.

COMUNITÀ. Le comunità ed altri corpi morali non possono contarre alcun debito, ne promuovere azioni in giudizio o contestare una causa senza il previo permesso superiore, 1, 11, 14, Provvedimento per le comunità nel caso che fossero ree convenute, 12, 13. Quid in caso d'urgenza, 15. Le comunità o corpi morali non possono stare in giudizio perché vengono ritenute per, pupilli, 1, 294. Esse vengono tutelate dal regio fisco, 297. Le comunità od altri corpi morali hanno in un concorso de' creditori il privilegio della terza classe coi crediti che tengono verso i loro curatori od amministratori, 1, 50°, Riscuotendosi le rendite, le pigioni o i livelli di comunità o d'altri corpi, non si può percorrere la via giuliziaria, III, 343.

CONCILIAZIONE. Chi dee tentare la conciliazione fra le parti? III, 173, 181. Regole enorme adattate alla processura in materia di conciliazione, 182-204. Vedi Componimenti, Transazioni,

Convenzioni.

CONCLUSIONALE. La conclusionale è un'eccezione dalla regola di non poter presentare che due soli atti in causa, I, 25. Quando ha luogo la produzione della serittura convolusionale, 266. Decreto relativo, jub. Di che si possa in essa trattare, 267. Rispetto ai termini ed alle proroghe nella conclusionale s'osserverà quanto è prescritto per la replica e duplica, jub. Quali novità o circostanze di fatto si possono anogra addurre nella conclusio-

nale ? 26g. 270.

CONCORSO. In quali casi si apre il concorso de' creditori ex officio ? 1, 5, 349, 350, 356. Quando viene aperto sopra dimanda delle parti ? 348-353. Onando deesi procedere coll'inquisizione contro l' oberato ? 6. Nel caso del § 75 del Regolamento s' introduce il processo scritto per la disamina sulla questione se possa aver luogo l'aprimento del concorso, 109. Il processo verbale lia pure luogo nelle liquidazioni del concorso prescritte dal S 105 del Regolamento, 110. Il concorso è uno dei casi in cui si provoca qualcheduno a portare le sue ragioni in giudizio, 302. Definizione della voce concorso, 340. Presso qual giudice venga aperto il concorso dei creditori? 340, 341. Il concorso si apre sopra tutto il patrimonio d'un oberato, ed in ciascuna provincia ove esistono beni stabili ed altri immobili, I, 342, 343. Decreto con cui si apre il concorso dei creditori .

353. Le spese per arrestare l'oberato fuggitivo aaranno a carico della massa del concorso, I, 357. Aperto il concorso in una provincia, si dee aprirlo auche nelle altre ove l'oberato possiede beni stabili, 358. Significato della parola provincia nei casi d'un' apertura di concorso, ivi. Note con cui ai partecipa ad altre giurisdizioni l'aprimento del concorso, 450. Il primo atto nell'aprire il concorso è la pubblicazione dell'editto di convocazione, 362, 363. Requisiti essenziali per formare l' editto, sua pubblicazione e modula, 364-368. Il fisco dee pure insinuare le sue ragioni e pretese alla massa del concorso, 365. Esenzione della banca commerciale di Vienna, 366. Da qual termine incomincia il concorso ad aver i suoi effetti legali? ivi. Il termine per l'insinuazione delle pretese alla massa del concorso non può esser prorogato, 371. Modificazioni nel proposito, ivi, Il giorno per la insinuazione dei creditori al concorso si prefiggerà dal giudice in vista delle circostanze; il termine non potrà però essere mai maggiore di mesi aei , ne minore di giorni trenta , ivi. Nell' editto si destinerà pure una giornata per trattere dell'elezione d'un amministratore dei beni e della delegazione dei creditori, 372. Nel concorso non ha luogo altra provocazione de' creditori che quella mediante l'editto convocatorio, ed il termine in esso prefisso riguarda tutti i creditori senza distinzione, 372, 373. Conseguenze che derivano dalla convocazione dei creditori rapporto alla persona dell' oberato, 374 483. Tutte le pretese, ragioni e crediti debbono essere insinuate al giudice concorsuale. 383. Eccezioni nel proposito, ivi. Quando e come segua la consegna dei beni concorsuali all'amministratore stabilmente eletto dai creditori ? 400. Il provvedimento alla sicurezza dei beni concorsuali mediante il seguestro e stima è un altro dovere del giudice del concorso , 412. Come ai eseguisce il sequestro e la atima dei beni: decretazioni ed istruzioni in tale materia, I, 412-417. Conseguenze che porta l'aprimento del concorso rispetto ai creditori della massa, 464. Cosa è di ragione se in pendenza del concorso i venisse a soportre anecra del patrimonio, o che l'oberato ne avesse in pendenza acquistates? Il, 3o. Formola di un supplimento necesario in tale caso, 31, 32. Quid se l'oberato acquistasse dei beni dopo finito il concorso? 33. Quando e come si dichiara finito il concorso? 35. 99. Qual forestiere può nel concorso pretendere trattamento eguale si nizionali? 99, 100, 101.

Quando si dee aprire il concorso nel patto pregiudiziale, IV, 32. E quando nella cessione dei

beni del debitere, 53.

CONFESSIONE. Confessione propria cosa sia, I, 37. La confessione viene distinta in tacita o espressa, ivi. Spiegazione in tale proposito, 38.

Vedi Prova per confessione.

CONSORTI DI LITE. I consorti di lite non possono denunziari uno all'altro la litte, I, 279. A chi s' intimano gli atti allorchi vi sono più consorti di lite, IV, 95. Decretazioni relative ai diversi casi in cui si possono trovare i consorti di lite rispetto al loro domicilio, 97-99. Quando dall'una o dall'altra vi saranno più consorti in lite, essi dovranno notificare all'avversario quello fra di loro a cui saranno da intimarsi gli utteriori decreti giudiziali, 102. Decretazione sopra l'istanza relativa, 103.

CONTI. Che cosa è prescritto sulla resa dei conti erariali? II, 119. Che cosa sui conti militari, 1211 e finalmente cosa sui conti pupillari? 121-127.

Vedi Resa di conti.

CONTI ESTRATTI DE' NEGOZIANTI OD AR-TIGIANI. Quando decsi estrarre dal rispettiro libro il conto, II, 189, 193. Quale prova faccia il conto firmato dall'avversario, 189; quale il conto non firmato? 195.

CONSULTA. Vedi Relazione accompagnatoria. CONTRABBANDI. Quando possa nei casi di contrabbando seguire la vendita degli effetti invenzionati dalla finanza, III, 490. In qual tempo e maniera si vendono le merci di contrabbando, 400, 401.

CONTRADDITTORIO. Vedi Giornata giudi-

ziale.

CONTRADDOTE. Che preferenza ha la contraddotte nella classificazione dei creditori di un concorso, I, 150. Qual porzione di essa va in sesta classe, 253.

CONTROCONCLUSIONALE. La scrittura controconclusionale è un'eccezione della regola, cioè che in una causa non si possano presentare più di quattro scritture, I, 25 Quando ha luogo la controconclusionale, 266. Decretazione sulla medesima, ivi. Di che si possa in essa trattore, ivi. Nella controconclusionale non sarà in verun modo permesso di metter in campo nuove circostanze e

prove , 270.

CONTROGRAVAMI. Al duplicato del controgravame in processo scritto si unisce tanto l'originale gravame avversario quanto l'insinuazione di appello con tutti gli atti relativi, I, 82. L' insinuazione d'appello viene intimata per la risposta e pei rispettivi controgravami appellatori da darsi entro giorni 14, III, 91. Qued se l'avversario non producesse i controgravami perchè l'insinuazione di appello fu presentata troppo tardi, 94. Se i controgravami fossero prodotti dono l'espiro dei 14 giorni non potrebbero essi più accettarsi, 99. I controgravami debbono come qualunque altro atto essere presentati in duplo, e sono intimati nella processura verbale per l'ispezione e coordinazione degli atti, e nel processo scritto per l'ispezione ed immediata innoltrazione degli atti al giudice superiore, 99, 103, 104. Quando sono dettati a protocoll o verbale? 105.

CONTROPROBATORIALE. Quando ed entro qual termine deesi presentare la scrittura controprobatoriale? II, 319. Dopo la controprobatoriale non è più permesso di produrre altra scrittura nel processo probatorio, e si ordina l'inrotulazione degli atti sulla medesima, 319. 322. E vietato di addurre nella controprobatoriale nuove circostanze o prove estranee al precedente processo, 32s. Ousndo abbia luogo la controprobatoriale nella

prova per periti, 302.

CONTUMACIA. Quando ha luogo la contumacia nelle parti? 167, 171. Che cosa è da osservarsi riguardo alla contumacia tanto dal giudice quanto dalla parte comparente? 178. Quando possa essere dichiarata in contumacia anche la parte presente all' udienza? 179. Module di due sentenze. contumaciali , 179, 180. Onde purgare la contumacia incorsa, hisogna che la parte presenti la sua istanza di giustificazione entro 14 giorni, 190. Processura in tale argomento, 192. Decretszione che rilascia il giudice , 192, 193. Contumacia dell'attore e del reo in caso di non prodotta replica o duplica, 252, 261.

Se nell'atto dell'inrotulazione degli atti si possa incorrere la contumacia, II, 499, 508. Come abbia luogo la contumacia in tale materia? 508, 509. Quid se ambe le parti incorrono la contumacia? 510. Come la incorre una sola parte? 511. Soltanto nei casi di contumacia ha luogo l'intimazione della sentenza contumaciale alla parte medesima, III, 70. In quale caso abbia nelle appellazioni luogo la contumacia ipso facto, e quella ad istanza di parte? 93? Producendosi fuori di tempo i controgravami s'incorrerebbe ipso facto la con-

tumacia, oo.

CONVENZIONE. La convenzione stragiudizialmente conchiusa fra le parti non ha mai l'effetto di una giudiziale, quand' anche fosse indi stata presentata in giudizio, o che fosse ipotecata sui fondi, o che fosse stesa da un notaio, III, 199, 338, 339. La convenzione giudiziale ha lo stesso effetto legale di una sentenza, 100. Col suo appoggio si ottiene l'esecuzione, ivi. E la convenzione non può rescindersi nè per la lesione enorme, nè per rinvenuti documenti, nè per via d'un rescritto del Sovrano, ivi. Spiegazione in materia della forza legale che ha la convenzione, 200-202. Quando possono annullarsi le convenzioni, 203. Una convenzione stragiudiziale non potrà mai esser l'oggetto d'una giudiziale processura, a meno che sulla medesima non nascesse qualche controversia, 338. Le convenzioni stipulate presso l'uffizio di polizia, ovvero presso i giudici locali di campagna sono riputate per giudiziali, 330. Una convenzione o sentenza giudiziale dee seguire sopra qualunque siasi controversia portata in giudizio, perfino nel caso che il debito venisse confessato, 341. Nella convenzione sarà sempre espresso il termine entro il quale il debitore dovra soddisfare al suo obbligo, 359. Nelle convenzioni la fissazione del termine dipende dall' arbitrio delle parti , e non dal giudice , 360, 361. Vedi Componimenti , Transazioni.

CORPI. Vedi Comunità.

CORTESIA D'UFFIZIO. Suo significato, I, 74. In che consiste presentemente la cortesia negli atti giudiziari, ivi. In qual forma viene ora usata, 74, 75.

CÓSTITUTI. Se gli atti così detti di costituto possono essere ammessi in una causa? I, 23.

CREDITI. I crediti attivi di un negozio appartrugono quali mobili alla massa generale del concorso, 1, 346. I crediti e le ragioni contro un oberato debbono essere senza distinzione insinuate al fòro del concorso, 382. Eccezioni in tale argomento, 382, 383. Il credito attivo non esatto o venduto sino al momento del riparto della massa del concorso, viene assegnato ai creditori, purchà lo esigano, II, 60, 89. I crediti, allorche sono venduti, non sottostanno alla stima, e vengono subastati pel perezzo che portano aò origine, III, 4/a. I crediti ipotecati sepra beni stabili vengono ritenuti pure per beni immobili, 4/60. Assegno ese-

cutivo di crediti. Vedi Assegni.

CREDITORI. I creditori non possono essere provocati che dal solo giudice ad insinuare entro un certo termine, e sotto pena dell'esclusione, le loro pretese in giudizio, I, 3o3. Dimandando i creditori l'aprimento del concorso in confronto dell'oberato, questi dee tosto presentare il suo stato attivo e passivo, ed il giudice decide come di ragione, 352, 353. Senza l'assenso espresso dei creditori non si può fissare dalla massa alcun'alimentaria assegnazione all' oberato, 357, 375. Osservazioni pei creditori rispetto alle conseguenze che porta l'aprimento del concorso contro l'oberato sulla pendenza ed introduzione delle cause ed altri atti giudiziari , 377-382. Mancandosi d'insinuare debitamente le sue ragioni alla massa, il creditore non perde pertanto le medesime in confronto dell'oberato, I, 385. Quali avvertimenti debbano precorrere ai creditori della massa allorche trattasi della nomina d'un amministratore di beni interinale? 387. Decretazioni relative tanto se i creditori fossero intervenuti, quanto se non fosse comparso alcuno, 388-3gr. Avvertenze pei creditori allorche debbono nominare l'amministratore stabile o confermare l'interinale, 398. Prescrizioni pei cre:litori quando eleggono la delegazione dei creditori , 403-406. Cadaun creditore ha il diritto d'intervenire alla pianta ed alla revisione de' conti resi dall'amministratore alla delegazione, 406. I creditori assicurati con pegno sul fondo concorsuale debbono essere avvertiti

della stima, prima che venga eseguita, I, 419. I creditori hanno la facoltà di dare ai periti que'ricordi che loro più convengono all'attodella stima, 423. Quali sieno i casi in cui fra i creditori si debba sperimentare un accomodamento onde terminare il concorso, 424, 425. Processura in tale circostanza. I creditori dissenzienti, oppure non comparsi ad una tale sessione non possono costringersi ad accedere alla transazione eventualmente fatta dagli altri che fossero intervenuti, 426. La citazione dei creditori ad una giornata per isperimentare la via amichevole si fa mediante circolare, oppure contemporaneamente coll'editto convocatorio, 427. Quali creditori debbono essere separatamente avvertiti dell'aprimento del concorso? 435. Scopo salutare di questa prescrizione, ivi. In che consiste la citazione per parte del curatore alle liti ? ivi. La citazione, che s'intima come qualunque altro libello, non cambia punto il termine prefisso per l'insinuazione delle pretese concorsuali , 436, 437. Per poter incominciare la liquidazione coi creditori occorre che questi prima presentino i loro libelli insinuatori, 438. E che comprovino la validità o sussistenza dei loro crediti mediante i soliti amminicoli di prova ammessi dal Regolamento, 441. Il creditore che rimane succumbente nella liquidazione è tenuto di pagare tutte le spese che il curatore alle liti avrebbe dovuto soddisfare se uon fasse esente dal pagamento, 442. Forma d'una petizione d'insinuazione, 446. Il creditore vi dee anche dedurre e provere il diritto con cui dimanda d'esser graduato in tale o tal altra classe, onde così al giudice agevolare la classificazione, 446, 447. Il creditore insinuatosi alla massa del concerso non è tenuto di prestar la causione voluta dal § 521 del Regolamento, 447. Avvertenze allorchè il creditore insinua un diritto di proprietà o di dominio, 448.

Modula di una sentenza di liquidazione di proprietà, I. 453. Al creditore che si trova aggravato dalla sentenza di liquidazione, 461. La sentenza profferita a favore di uno non pregiudica punto gli altri creditori , ma niuno può impugnare la decisa liquidità del credito, 461, 462. Quali conseguenze porta la convocazione dei creditori, e rispettivamente l'espiro del termine d'insinuazione? 464. I creditori assicurati con pegno sopra uno stabile non possono essere in alcun modo pregiudicati, quand'anche il fondo fosse stato dal proprietario dato ad un terzo, 465, 5or. Quali sieno i creditori privilegiati ad insinuare le loro ragioni soltanto a norma di guanto avanzano. 466 469. I creditori che, dopo aperto il concorso, avranno fatto qualche lavoro e spesa per la massa, sono anteposti a tutti gli altri nella, classificazione, 448. Chi sieno generalmente questi creditori? ivi. Quali sieno i creditori della prima classe aventi diritto di prelazione ? 400. I creditori della prima classe non possono esser soddisfatti con degli effetti vincolati con pegno, ma sono pagati in proporzione dell'importo delle loro pretese, mentre fra di loro non godono di alcun diritto di preferenza, 497. La seconda classe è assegnata ai creditori muniti di pegno od ipoteca, 498. Quali creditori spettino alla terza classe, 506. I creditori verso le fabbriche nazionali ed i manifatturieri sono pure collocati nella terzo classe coi loro crediti da un anno in addietro, 5:6 A quali creditori spetti la quarta classe? 517. Se- i creditori della quarta classe non potessero esser soddisfatti intieramente, concorreranno insieme pro rata del loro credito. 518. I creditori sono posti coi loro interessi maturati da tre anni in addietro nella medesima classe in cui vengono a stare col capitale, 505, 517, 519. I creditori che dall' oberato hanno a pretendere qualche cosa a titolo di dono . o per

atto di beneficenza, sono posti nella sesta classe, I. 522. I creditori di estero stato debbono comprovare il diritto di reciprocità, e l'abolizione del diritto d'albinaggio, se intendono esser trattati nella classificazione al pari dei creditori nazionali, II. 5. Un creditore non classificato, e per conseguenza la di cui pretesa non fosse stata riconosciuta liquida, non può produrre il libello di priorità , 7. In qual modo può il creditore impugnare la priorità d'un altro, oppure la classe assegnatagli? 8. A quali creditori spetta il diritto di votare per l'elezione d'un patrocinatore comune nella querela di priorità ? 25. Avvertenze ai creditori nella nomina del patrocinatore comuue, 26-38. I creditori che non si fossero insinuati alla massa o che per insufficienza di beni fossero stati pregiudicati ritengono le loro ragioni contro l'oberato anche dopo finito il concorso, 33. In qual maniera si pagano gl'interessi, e le annue prestazioni al creditori in un concorso, 34. In quale caso vengono diffidati i creditori a comparire alla pubblica vendita d'uno stabile appartenente alla massa ? 34, 35, 40, 49. Istruzioni che riguardano la pubblica vendita di qualunque effetto, 40-49. Avvertenze ai creditori in tale riguardo, 53, 54. Quando possono i creditori dimandare la loro soddisfazione avanti ancora del riparto finale? 62. Appena che l'amministratore de beni avrà ottenuto l'ordine di pagare, i creditori s'insinueranno presso di lui, onde ricevere la quota a loro spettante, verso una regolar ricevuta, e la restituzione di tutti i documenti in caso che fossero pagati per intiero, qo, Riguardo ai creditori, che non si fossero insinuati entro mesi tre presso l'amministratore, si depositerà nuovamente il loro importo in giudizio, 93. Quai creditori forestieri possono pretendere trattamento uguale ai nazionali nei concorsi? 100, 101. Il creditore possessore d'un chirografo non è più obbligato a provare la effettiva e real consegna della valuta che si trova espressa nel medesimo, II, 173, 174.

Il creditore ha il diritto d'accordare al suo debitore arrestato il sortire dalle prigioni, ma il gludice e le sue guardie non sono più risponsabili della fuga, III, 243. Eccezione negli chrei di estero stato, ivi. Il favorevole riguardo d'on creditore verso il debitore arrestato non può essere di pregiudizio agli altri creditori, 244. Il creditore che impetrò la sequestrazione provvisionale può esser nominato sequestrazione, quando la parte vi acconsente, 306.

Ogni creditore ha il diritto d'indicare e scegliersi gli effetti sui quali intende soddisfarsi, in caso che il reo debba pagare una certa somma di danaro, III, 415. Eccezione rispetto alle miniere, fucine ed altri utensili occorrenti all' andamento di siffatti stabilimenti, ivi. Nel caso in cui nessuna delle parti avesse ricercata la vendita del fondo, è che vi fossero dei creditori prenotati sul fondo medesimo non coperti col prezzo della stima , dovrebbero questi essere previamente sentiti in una sessione, 460. Processura in tale incontro, 471-474. Editto col quale si notifica al creditore assente l'accettazione del fondo pel prezzo della stima, 475. Allorche sopra uno stabile seguisse un'offerta minore della stima, per cui non notessero esser soddisfatti tutti i creditori già prenotati, non si darà luogo alla vendita ad un prezzo minore della stima, e si sentiranno prima i creditori nel modo prescritto dal capitolo del concorso, 479. In qual modo sono sentiti i creditori ? 492. Prescrizioni, osservazioni e dilucidazioni di guesti sul modo, tempo e forma di sentirli in questo proposito, 492-498. Allorchè un creditore assumera in sè il pagamento dei debiti d'un terzo dopo il diffalco dell'implorato ribasso, ha luogo il patto pregiudi-

Scheidlein, vol. 1V.

ziale, IV, 6. Vedi Patto pregiudiziale. Quali creditori sieno obbligati a somministrare il mantenimento al debitore? 33.

CURATORE. Quali persone debbono essere tutelate e rappresentate in giudizio da un curatore? I. 206. Incumbenti d'un tale curatore, se durante la causa incoata da chi non può star in giudizio si scoprisse l'inabilità del suo curando, 299. Quid, se vi fosse emanato già un giudicato? 300. Come, se la sentenza fosse in parte favorevole al curando, 301. Il curatore d'un pupillo non può mai aderire alla prova sommaria per testimonj, II, 346 Nè può senza approvazione dell'autorità superiore deferire giuramenti decisori, 404. Ne entrare in componimenti amichevoli, III , 197. Quando occorra la nomina del curatore absentis per poter intimargli una sentenza profferita contro una parte, che in pendenza della causa si allontanò, o cambiò il luogo della sua abitazione senza far procedere le dovute notificazioni ? 70. Quando dee il giudice istituire un curatore per la parte assente, IV, 105, 106. Processura e decreto di nomina per siffatto curatore, 107-113. Anche alle eredità giacenti si dovrà nominare un curatore allorchè esse sono convenute in giudizio, e quando gli eredi non fossero noti, 123.

CURATORE ALLE LITI. Non occorre che il curatore alle liti provochi separatamente i croditori della massa per l'insinuazione delle loro ragioni nel concorso, l, 372. Nello straso momento
in cui si apre il concorso, dee il giudice nominar
il curatore alle liti. Chi possa coprire una tale
carica, 427, 429. Il suo ultizio è di difendere la
massa concorsuale, 428. In qual caso sia nominato
auche un sostituto al curatore ? 429. Decreto di
nomina del curatore e suo sostituto, 430. Differenza fra il curatore alle liti, e l'amministratore
de beni, 431. Doveri speciali del curatore; cioè
e beni, 431. Doveri speciali del curatore; cioè

egli dee al giudice notificare tutti i creditori ipotecati ad effetto di notificar loro l'aprimento del concorso, I, 434. Come eseguisce il curatore la prescritta citazione de'ereditori assicurati con pegno? 437. Il curatore passa dappoi alla liquidazione coi creditori che sono noti, 438. Ed in questo caso si può egli meritare un particolar riguardo nella fissazione delle sue competenze, 438, 439. Provocare isolatamente i creditori all' insinuazione non è lecito al curatore, 439. Il curatore osserverà scrupolosamente i termini stabiliti dalla legge, e non potrà in alcun modo esser indulgente coi creditori suoi avversari, 440. Essendo in più province aperto il concorso, i curatori procederanno di concerto ed in buon'armonia, e saranno continuamente in corrispondenza fra di loro, onde il creditore non possa percepire più d'una volta il suo pagamento, 430, Il, 04. Il curatore va esente dal pagamento delle tasse giudiziarie, dalla carta bollata, dal porto di posta, ecc. I, 441, 461. Il curatore alle liti comunemente non tratta mai le occorrenze sulla questione della classe, mentre non è che il legittimo contraddittore, 446 Il euratore dee eziandio tener registro di tutte le insinuazioni de' creditori, egli formerà alla fine una specifica, e la presenterà al giudice per la confezione della classificatoria, 449. Modula di un tale registro, 450. Il curatore è autorizzato di farsi dall'oberato comunicare tutti i documenti e lumi, onde difendere la massa , 454. Il curatore dee per quanto è possibile abbreviare il processo liquidatorio, specialmente quando riconoscesse da per se chiaramente liquido e valido il credito insinuato, 455. Egli dee di due in due mesi giustificarsi sull'operato delle liquidazioni . 456. Il curatore può bensì opporre alla classe, che si dimanda, ma il giudicenon ne può far menzione nella sentenza liquidatoria, ivi. Il curatore alle liti non può mai esser condannato nelle spese gindi-

ziarie, se anche perdesse la causa, I, 460. Il curatore può interporre l'appellazione contro la sentenza che risguarda la liquidità del creditore, 461. Il curatore viene anteposto a tutti i creditori tanto per le spese da lui incontrate, quanto anche rapporto al suo onorario, 488. Come faccia il curatore a liquidare l'importo? ivi. Ogni qualvoltail curatore alle liti resta succumbente nella sentenza di liquidazione, si compensano le spese, II, 34. Quando presenta il curatore la nota delle sue competenze? 50. Senza il consenso della delegazione dei creditori non può il curatore aderire mai alla prova sommaria dei testimonj, 346. Anche il curatore alle liti dee presentare nell'ultimo atto, in iscritto o verbale, la specifica delle spese e delle sue competenze, IV, 245.

CURIALE. Chi sia il curiale che dee ricevere le petizioni verbali a protocollo ? I, 117. Come procede il curiale in tale mansione . 110. Doveri del suriale nell'eseguire l'atto di seguestro, inventario e stima dei beni d'una massa concorsuale; istruzioni relative, 416-418. Il curiale addetto all'uffizio di spedizione cosa debba osservare, e quali registri tenere allorchè si tratta di far esaminare testimoni di altro fôro, II, 272, 277. Cedola da affigersi, ed incumbenti del curiale in questo rapporto, allorche tutti i testimonj furono esaminati, 315-317. In quale caso possa il curiale destinare nell'atto di perizia o stima un terco perito? 384. Quando può il curiale prorogare la giornata destinata alla verificazione della perizia? ivi. Rapporto che il curiale dee inoltrare al giudice in tale proposito, 385. Come e quando dee il curiale stendere il protocollo di perizia o di stima? 387-389. All'atto dell'inrotulazione debb'essere appositamente destinato, 501. Il curiale dee tener un registro delle inrotulazioni, ivi. Modo e tempo che dee osservare nelle inrotulazioni, 502. Modula del protocollo delle inrotulazioni. II, 505. Incumbenti del curiale allorche nè una, nè l'altra delle parti comparisce all'inrotulazione, 510. Decreto che riceve il rapporto del curiale in tale proposito, 512. Degli atti ed allegati si forma un indice o rotolo da firmarsi da ambe le parti e dal curiale, 513. Istruzioni relativamente alla formazione ed evasione dei rotoli, 513.519. Modula di un tal atto d'inrotulazione, 521. Qualunque rotolo viene indi registrato in un separato protocollo diverso da quello degli esibiti, 522. Modula di un tale protocollo, 523. Ogni qual volta il curiale assiste solo all'atto d'inrotulazione, debb'egli rimetter senza indugio al giudice il rotolo degli atti per la relativa deliberazione, 547. Vedi Giudice, Uffizio di spedizione.

CURSORE GIUDIZIARIO. Vedi Fante.

## D

DANARO. I danari erariali che si rinvengono in natura e tali quali furono incassati presso il cridatario, ed i danari per una cambiale consegnati, che si ritrovano ancora in realtà presso il banchiere, possono in caso di concorso ripetersi, e debbono essere posti avanti a tutte le classi, I, 487. I danari però di ragione militare o dello Stato, non più esistenti in natura, vengono collocati nella prima classe, 490, 495. I danari da spillo e da giuoco sono classificati nel sesto rango della classificazione, 513, 523.

DANNO. In quali casi può essere l'avversario ammesso a giurare il proprio danno? II, 452. Dilucidazione di questi casi, 453. A chi sofferse il danno compete l'indennizzazione pell' utile cessato e pel danno emerso, 456. Vedi Prova mediante il giuramento estimatorio.

DAZIO. Quali diritti di dazio sono da anteporsi a tutti i creditori nella classificazione? I. 487.

Quali diritti sono collocati in prima classe? I, 495. Il diritto di dazio e l'importo delle spese incontrate nell' inquisizione d'un contrabbando debb'essere separato dall' importo della multa allorchè si tratta di collocare quest' ultima nella sesta classe del concorso, 521. Nelle controversie di dazio-consumo la prova col mezzo di periti vieneaccordata mediante decreto, II, 361.

DEBITORE. Il debitore che con false rappresentazioni o raggiri indusse il creditore a delle sovvenzioni, o se avesse in altro modo agito maliziosamente, sarà punito con pena adequata alla malizia usata, I, 10, III, 552. Il debitore non può in vernu caso provocare i creditori a dover insimure sotto pena d'esclusione e perdita dei diritti, le loro ragioni entro un certo tempo, I, 303. Il debitore non può al cessionario delerire il giuramento sulla valuta numerata, II, 407. In quili casi può il debitore esser provvisionalmente arrestato, III, 310-321.

DECLINATORIA DI FÒRO. Quando si dee addurre l'eccezione della declinatoria di fòro? I, 306. Processura in questo argomento, ivi. Doppio suservazione pel gudice nell'eccezione della declinatoria di fòro, 206. 307. Modula del decreto e della consulta da inoltrarii alla superiorità, 207, 208. Se il reo non presentasse la riconvenzione al giudice, ove fii impetito, e volesse produrla al fòro naturale dell'attore, questi non potrebbe opporgli la declinatoria del fòro, 285. Vedi Eccessione.

DECRETO AULICO. Suo significato nello stile austriaco? 117. Decreti giudiziali. Vedi Giudice. DEDUZIONI. Le deduzioni od occorrenze delle

parti possono continuarsi in varj giorni prorogati, allorche non fosse possibile di terminare tutte le quattro parlate in un protocollo solo, I. 166.

DELEGAZIONE DE' CREDITORI. Nell' editto convocatorio si stabilisce il giorno per trattare dell'elezione della delegazione de' creditori . I . 372. Nella consegna del decreto di nomina allo stabile amministratore dei heni concorsuali, non che alla consegna della massa, che fa l'amministratore interinale al nuovamente eletto dee intervenire la delegazione dei creditori, 300, 400. La resa dei conti da farsi dall' amministratore debb' essere prodotta alla delegazione per la sua disamina, 401. Nomina della delegazione, e sue incumbenze, 403-406. La delegazione non può in sè contenere in qualità di membri, ne avvocati, ne altri legali, a meno che non fossero stessi creditori della massa, 406. La carica di delegato non può essere conferita ad alcuno contro sua voglia, 407. Il delegato lia diritto di chiedere un onorario, ivi. In quali casi viene la delegazione nominata, o confermata ex efficio dal giudice, 408. La delegazione si serve dell' assistenza del curatore alle liti, allorche vuole intentare delle azioni attive, ma non vi è assolutamente legata, e può prenderne anche un altro difensore, 428, 429. Volendosi dal giudice liquidare l'importo delle competenze del curatore alle liti, oppure dell' amministratore dei beni, deesi previamente sentire la delegazione, 488, II, 59. lucumbenti della delegazione, nel mentre le viene presentato il riparto della massa, 60, 83, 86. La delegazione unitamente all'amininistratore presenterà entro tre mesi il suo rapporto al giudice . rendendogli conto dei pagamenti eseguiti ai creditori, 94. E riceve indi per sua legittimazione l'assolutorio, o8.

DELEGAZIONE GIUDIZIARIA. Definizione, IV, 133. Differenza fra la delegazione e l'espromis-

sione, ivi.

DEMANIO. Il demanio viene rappresentato in giudizio dal fisco; cosa prima vi preceda ? 1. 298. DENUNZIA DI LITE. Quando ha luogo legalmente la denunzia di lite? 1, 272. La denunzia

di lite presuppone un obbligo di prestar l'evizione, 1, 273. Onde poter chiedere, che l'evizione sia preatata, fa d'uopo di denunziar prima la lite , 274. In che tempo dee l'attore ed il reo denunziare la lite al suo avversario? 276. Nel processo verbale basta che la parte denunzi la lite nella giornata stessa, per l'attitazione della causa in merito, ivi-Quali effetti porta l'ommissione della denunzia, o la trascuranza del termine? ivi. Differenza fra la denunzia di lite posta in vigore in questo regno Lombardo-Veneto, e quella delle province austriache, ivi. Come viene steso l'atto di denunzia? 277. Decretazioni relative , 278. Quid se la lite viene denunziata a più rei convenuti consorti in lite. 270. Può egli essere denunziata la lite ad un girante, allorchè il possessore di una cambiale protestata viene impetito dal giratario ? 280. A qual giudice deesi producre la denunzia di lite? 281.

DEPOSITO. L'amministratore dei beni della massa dee far il deposito giudiziale di tutti gli effetti preziosi rinvennti nella massa medesima, I. 396. Decretazioni in questo proposito, 397. Quesito se il deposito giudiziale dell' importo controverso fra le parti faccia conseguire al depositario il diritto d'ipoteca o pegno, e con ciò la preferenza? 503, III, 136. Il deposito delle spese a pro dei periti in arte, nella prova da intentarsi col mezzo loro, è prescritto dalla legge, ma non viene più eseguito in pratica, 11, 375. Ogni qualvolta sarà controverso il possesso d'una cosa o ragione fra l'attore ed il reo, si accorda il deposito giudiziale, ed occorrendo la sequestrazione provvisoria, III, 201, 314. Spiegazione sui diversi modi di deposito, 314-3:8. Istruzione sulla processura ed ordine nei depositi gindiziali, 314-326

DEPOSIZIONI TESTIMONIALI Nella processura verbale possono immediatamente essere protocoltate le deposizioni testimoniali, I, 69, 136. Quid

se le parti-si rapportano alle deposizioni dei testimoni, l. 140, 141. Modula di un protocollo, in cui sono assunte le deposizioni, 142-150. Processura nell'assumere e dar esito alle deposizioni, II, 295, 304. Qualunque deposizione di testimonio dee seguire in giudizio, 306. Eccezioni da questa regola, 307. Ridotte in processo le disposizioni dei testimoni, si notifica ciò mediante cedole alle parti, assinche possano levarne copia, ed incominciare il processo probatoriale, 315. La deposizione mancante d'un testimonio non sospende punto la notificazione e consegna delle copie delle altre deposizioni alle parti, 316, 317. Quando si possono levare le copie delle deposizioni testimoniali assunte nella prova a perpetua memoria? 335. Quando debbano rimanere le deposizioni sotto sigillo in giudizio? 336. Nella processura verbale può il giudice, in seguito all'adesione dell'avversario, far intervenire al contraddittorio i testimoni, e pronunziare indi per la giurata conferma delle deposizioni, senza entrare punto nella prova ordinaria per testimoni, 330. 340. Vedi Prova per testimonj.

DEPUTARE UNA GIORNATA. Suo significato,

I, 122, 123.

DICHIARAZIONI DI PARTI. Il giudice dee accettare la dichiarazione determinata d'una parte, con cui aderisce assolutamente, e senza condizione alla domanda della controparte, I, 23, III, 192. Processura e decretazioni in proposito, I, 23, 24, III, 192. Provvedimento nel caso che la dichiarazione fosse indeterminata e con condizioni, I, 24, 25, III, 193. Le dichiarazioni delle parti, di aderire ad una proroga o dilazione all'atto dell'inrotulazione, debbono prodursi ogni qual volta il patrocinatore si fosse permesso di accordarla, II, 500. La dichiarazione, con cui si spiega il motivo per cui non potè seguire l'inrotulazione, debb' essere firmata dalle parti medesime, 511. La dichiarazione

d'una parte di voler desistere dall'introdotto appello d'una causa viene decretata per solo lume e direzione senza deputare una giornata, III, 101, 102. Pichiarozione d'insolvenza, Vedi Insolvenza.

DIFFAMATORE. A qual foro dessi impetire il diffamatore I, 305, 300, Motivo di questa preserzizione, 300. Eccezioni relative, 311. Il diffamatore non è per regola mai obbligato ad una sodilisfazione, 312. I fatti, coi quali si esercita qualsiasi possesso non si debbono risguardare come una diffamazione, ivi. La diffamazione debb essere dimostrata con prove giuridiche nel caso che il provocato la negasse, 317. Vedi Provocazione.

DIMORARE. Definizione del vocabolo Dimorare rapporto alla fissazione del termine per produrre

la risposta in causa, I, 197.

DIRITTO. Il diritto di sedere a chi spetta in giudizio? I, 137. Diritto di reciprocita, d'albinaggio, di retratto, Vedi Jus reciprocitatis, etc.

DISEGNO. Il disegno prescritto in materia di fabbriche da intraprendersi debb'essere presentato in duplo; l'uno rimane all'archivio dell'autorità amministrativa competente, J. 332, 333. Il disegno presentato pub secondo il caso e l'esigenza delle mire politiche esser cambiato, 333.

DOCUMENTI. Anche i documenti esistenti in giudizio quala strumenti giudiziali o presso la controparte quale serittura loro comune, debbono addursi in prova del fatto esposto, 1, 64. I documenti possono essere allegati tanto in originale che in ropia sutentica o semplice, iri. Frai documenti da moirsi agli atti si annoverano anche i mandati di procura, 65. I documenti seritti in lingua non usitata nel paese ove esiste i giudizio, debbono essere muniti di traduzioni legali, 75, II, 176. I documenti allegati alle seritture in causa come sieno da segnarsi? I, 80. La procura è pure un documento da intimarsi all'avversario, 8 ft.

Quando dee seguire la comunicazione dei documenti alla controparte? I. 153, Fra i documenti da comunicarsi alla controparte sono computati anche le attestazioni scritte, ma non mai gli articoli probatoriali, 154. I documenti comunicatisi reciprocamente dalle parti debbono essere recati all'udienza in originale, onde poter procedere all' ispezione. 155. I documenti sono pubblici o privati, II, 150. I documenti pubblici fanno piena prova, ivi. Quali documenti si chiamano pubblici, 151-166. Per convalidare un atto pubblico non basta l'apposizione del sigillo d'uffizio, ma dee eziandio essere firmato dall'autorità competente, 153, il documento pubblico, steso in estero stato o in altra provincia austriaca, debh'essere parimente fornito della solita legalizzazione, 154. Come e da chi si eseguisca la legalizzazione dei documeni? 154, 155. Un documento pubblico non porta l'effetto dell'immediata esecuzione, come lo ebbe sotto il governo cessato, 153, 154. Il notajo non può stendere altro documento pubblico, che un protesto di cambio, 156, IV, 310 Istrucione pei sensali rispetto ai loro taccuini, o libri ritenuti per pubblici documenti, II, 156-164. Istruzioni pei parochi sulla forma e modo di tener i libri de'battezzati , maritati e defunti, 164-167. Qualità prescritte pel libro dei battezzati a far prova contro chi nega d'essere padre d'un figlio illegittimo, 164. La legalizzazione non costituisce punto la pubblicità del documento, 168. Qual forza possiede un documento privato? 169. Il chirografo, o sia la carta d'obbligo è un documento privato munito di qualche particolarità non necessaria in altri documenti di tal genere , 169, 170. Un atto privato può ovunque, e da chicchessia essere eretto, ed ha tutta la forza e legittimità qualora fu steso coi requisiti o formalità volnte dalla legge, 170, 171. Le lettere di cambio, i giri ed i contratti della compagnia dell' unione

d'assicuratori in Trieste non sono pareggiati ai chirografi, o sieno carte d'obbligo, II, 171, 172, 173. I documenti eretti da una comunità religiosa debbono essere forniti di una formalità particolare . 174. Quali requisiti debbono avere , e come sono da stendersi i documenti di rinunzia fatti dalle mogli di alcuni funzionari impiegati? 175. Che cosa sia necessario nei documenti eretti in estero atato per provare che l'autore dei medesimi abbia avuta l'autorità di erigerlo? 176, 177. Come debbano esser uniti i documenti, allorche i medesimi consisteranno in più fogli? 179. Quid se l'autore d'un documento non fosse in caso di sottoscriverlo, ivi. Il testimonio chiamato alla firma . dee sapere che il documento eretto sia consentanco alla volontà dell'autore, ma non è in verun caso necessario, che egli sappia il contenuto dell'atto medesimo, 180. Ad un documento eretto da un solo privato non si presterà fede a vantaggio del medesimo, 183, Eccezioni nei libri dei negozianti ed artigiani , 184-195. I conti estratti dai libri anzidetti costituiscono una piena prova allorchè sono firmati dal debitore, 189. Gli atti e documenti debbono comunicarsi sempre per intiero, 105. Il giudice non è autorizzato di entrare nella validità od invalidità d'una prova, e per conseguenza neppure in quella di un documento quando la parte avversaria approva la sua validità, 196. Quando dee aver luogo l'ispezione dei documenti, 196, 201. Differenza fra l'ispezione dei documenti e l'azione ad exhibendum , 203. L' ispezione dei documenti si può effettuare in giudizio o fuori di gindizio, 201. I documenti originali trovati stragiudizialmente senza vizi visibili , rimangono in mano del possessore ; gli altri però vengono sigillati, affinche si possano riprodurre nella successiva ispezione dei documenti senza verun cambiamento, 197, 204. Processura nell' ispezione dei documenti,

II, 206-213. Quando sono i documenti ritenuti incontrovertibili in via contraddittoria e in via contumaciale ? 206, 215, Processura e decretazioni. allorche si perdette un documento, o che fosse divenuto illeggibile, 215 225. Osservazioni ed avvertenze, se una parte negasse che il documento prodotto fosse di suo carattere, 225. O che il decumento sia scritto di propria mano del defunto, 226. Quanta fede merita la comparazione dei caratteri in un documento , 227. Chi è abilitato a vidimare le copie di documenti estradati? ivi. Col mezzo de'documenti che un terzo possiede e che dee consegnare o in originale o in copia si conseguisce la prova a perpetua memoria, 324-326. Quid se la parte a cui su ingiunto il giuramento di manifestazione pella consegna di documenti fosse morto prima di prestarlo o di offrirlo? 460. Chi e che dee p. e. giurare nelle controversie rapporto alla consegna di documenti ? 471. Il documento, cui fu opposta la viziosità dall' avversario, dee infallantemente essere dimesso nell'invotulazione . 506. Il documento di piena prova prodotto in giudizio non hai mai la forza di conseguire immediatamente l'esecuzione, III, 351. Cosa è da osservare se un tale documento viene prodotto in giudizio colla ricerca dell' immediata esecuzione? ivi. Processura ulteriore, 352, 353. Il certificato del cursore o fante rilasciato a tergo degli atti in causa in segno dell'eseguita intimazione, ecc. , è un documento pien provante, e merita piena fede, IV, 95. Ammortizazione di un documento perduto, processura, ed altre regole da osservarsi, 207-304. Vedi Comunicazione, Ispezione, Ammoruzazione di documenti, Atti giudiziari, ecc.

DOMANDA. La domanda nella petizione e nella risposta debb'essere spirgata con la più possibile precisione, I, 44-46 Non occorredi aggiungere alla domanda anche la richiesta per la rifusione delle spese giudiziarie, e basta obe vi sia allegata la nota relativa, I, 46. Gli atti ausseguenti alla petizione e risposta non abbiaognano più di preciae e determinate domande, ivi. Il giudice rigetta qualunque atto da cui nen apparisce un' esatta domanda, 47. Decretazione, ivi. La domanda non può essere mutata dall'altore, ivi. Differenza fra emendare et mutare libellum, 47, 48. Differenza frispetto alla mutazione della domanda nel processo scritto e verbale, 47-55. La domanda sulla rubrica, o sia occlietto dell'atto debb'esser breve e precisa, 77, 81.

DOMESTICI. Quali domestici di un oberato, e quali importi loro competenti vengono collocati nella prima classe di una massa, I, 490, 493. 494. DONATARIO. Il donatario di un oberato in con-

corso è posto nella sesta classe dei creditori, I, 521. DOTE. Di qual preferenza gode la dote della moglie dell'oberato nella classificazione in un concorso, I, 510. La consegna della dote dee legalmente essere provata; la confessione del marito non vale. 512. In che caso fa piena prova la ricevuta consegnata dal marito alla moglie rapporto alla dote numerata, e in che caso non fa essa prova, Il, 148. DUPLICA. Cosa dee osservare il reo rapporto alla duplica, I, 61. In che caso può nella duplica. essere deferito il giuramento decisorio della lite, 50. Quando rendasi inutile, 61. In regola non possono esser addette nuove circostanze nella duplica, 60. La duplica è per regola l' ultimo atto in causa, 61. Il termine per la duplica è di giorni quattordici, 262. E può prorogarsi, ivi. In mancanza di duplica si passa, ad istanza di una o dell'altra parte, all'inrotulazione degli atti, ivi.

ECCEZIONE. Le eccezioni dilatorie e perentorie debbono essere addotte insieme nella risposta, I, 30. Sopra quali oggetti si possano fare delle eccezioni , 30, 40. Che differenza passa tra un'eccezione ed una proposizione di un altro genere d'a-zione, 41. L'eccezione declinatoria del foro dee in processo scritto addursi prima della risposta, 42, 204. Processura in proposito, 205. L'eccezione della cosa recessa o giudicata non può essere opposta contro una nuova petizione dell'attore, allorchè questa è appoggiata a un titolo diverso, 52. In che modo e quando deesi opporre l'eccezione della cosa decisa, 245. In che differisce questa dalla declinatoria di foro, ivi. L'eccezione di riconvenzione o di compenso debb'essere addotta in separato libello, ed è perciò inibita nella risposta, 288, 289. Quali conseguenze porta siffatta prescrizione, 200. La causa della riconvenzione non ritarda mai il corso del processo principale, 292. Le eccezioni contro una fabbrica da intraprendersi, prodotte sopra la petizione provocatoria sono da ritenersi e da trattarsi come qualunque altra petizione in una causa, 336. Decretazioni in questo argomento, 337. Eccezioni contro il riparto della massa dei creditori, quando da prodursi ed in che consistono II. 82. Procedere del giudice in questo rapporto, 83. Eccezioni contro i periti e stimatori : Vedi Periti, prova per periti.

EDITTI. In quali casi sono necessari gli c·litti prescritti dal Regolamento, I. 93. La pubblicazione dell' editto convocatorio i creditori della massa di un concerno è il primo passo del processo dittale, 362, 363. Di quali punti essenziali debb' esser composto l' editto; modula relativa, 364, 369. In qual modo si eseguisce la pubblica-

zione dell' editto convocatorio, I, 366. Che cosa dee osservare il fante nell'affissione dell' editto, 273. Editto d'incanto nei concorsi, II, 49. Nel primo editto non possono destinarsi che due soli incanti. 50. Quali punti debbono esser inscriti nell'editto del terzo incanto rignardo ai creditori della massa. 51, 55. Editto che deesi pubblicare allorchè si è smarrito un documento; quando o come, 2:6, 217. Modula di un editto con cui si notifica ad un creditore assente l'accettazione di un fondo oppignorato al prezzo della stima, III, 473. Come siano da stendersi gli editti della pubblica vendita di fondi esecutati, 483-489. Nel patto pregiudiziale ha pure luogo la pubblicazione degli editti, IV, 9. Modula di un siffatto editto, 16. Modula di tre editti citatori il reo assente o dimorante fuori degli stati della monarchia Austriaca, IV, 107-110. Modo della pubblicazione degli editti citatori, 117.

ELENCO DI ATTI. Nelle cause di processura verbale si dee aggiungere al protocollo dell'ultima parlata in causa l'elenco, o sia l'indice degli allegati, I, 81. Come si dee formare l' elenco , 125. L'elenco serve nei processi verbali d'inrotulazione, II, 547. Volendosi mettere alla posta degli atti giudiziari occorre che il direttore della posta firmi un elenco che rimane in giudizio, IV, 127. Quando ed in qual forma dee il giudice di prima istanza presentare al giudice superiore un elenco delle cause pendenti ed ultimate, 286, 202, 203. Modula di questi due clenchi, 294, 295.

EMENDARE LIBELLUM. Suo significato, I, 48.

Differenza fra emendare et mutare libellum, 47. EREDE. L'erede benefiziato può dimandare l'a-

primento del concorso sul patrimonio del defunto, 1, 349, 350. Allorche l'erede avesse assunta l'eredità senza il beneficio della legge, dovrebbesi aprire il concorso anche sul proprio patrimonio, 350. L'erede può giurare sopra un fatto altrui, nel caso che si trattasse di sapere se il documento è scritto dal defunto. Il, 236, 227, Questa se l'errede possa essere obbligato al giuramento di miestazione, 665, Obbligo degli credi rispi macconegna di documenti, allorche il tratatore, a cui fu ingiunto il giuramento di manifestazione, fosse morto prima di averlo prestato o dofferto, 669. EREDITA Ove

EREDITA. Ove sono da trattarsi le divisioni d'eredità militari . 1, 210.

ESAME DEI TESTIMONJ. Vedi Prova per Testimonj, oppure Testimonj.

ESECUZIONE. Le istanze per l'esecuzione sono da presentarsi in triplo, un esemplare dei quali rimane al cursore, I, 83. Alle istanze per esecuzione si debbono unire ogni qualvolta gli atti antecedenti in originale, ivi. Se il renditore dei conti possa ricercarne l'esecuzione subito dopo che la sentenza nel processo provocatorio in punto di resa di conti abbia pronunziato l'approvazione dei conti medesimi, II, 111. Quale sia la base per aver l'esecuzione nella causa effettiva di rendimento di conti, 116. L' esecuzione non viene mai immediatamente concessa sopra un pubblico documento, 153, 154. La formola esecutiva posta in calce di qualunque atto pubblico sotto il decesso governo non ha più forza alcuna, 154. Quale sia il modo d'esecuzione di una sentenza profferita in punto di rinnovazione di un documento divenuto illeggibile, 224, 225. L' esecuzione ha luogo ad onta dell'appellazione interposta, allorche la sentenza involvesse più articoli, e non vi fosse interposto il gravame che contro alcuni di essi, III. 86, 87, 125. Quando e come abbia luogo l'esecuzione di una sentenza pronunziata in punto di cauzione da prestarsi in pendenza d'appellazione, 125-134. A qual giudice si debba chicdere l'esecuzione d' una sentenza arbitramentale, 228. Definizione e significato del vocabolo Esecuzione, 338.

Scheidlein, vol. 17.

L'esecuzione o reale o personale, III, 338. Onde poter ottenere l'esecuzione, occorre che preceda una sentenza, oppure una transazione giudiziale, ivi. Quegli che domanda l'esecuzione senza produrvi la sentenza, o convenzione giudiziate, debb'esser testo licenziato con la sua istanza, 339. La regola generale, che l'esecuzione non può aver luogo se non previa liquidazione del credito sopra una sentenza o convenzione giudiziale patisce diverse eccezioni, 343. Casi in cui s'accorda l'esecuzione anche senza questi due atti così essenziali, 343-348. Quid, se la parte domandasse l' escenzione sull'appoggio d' un documento pien provante, 351. Decretazione, ivi: La processora nel processo esecutivo è verbale in regola , 352. Quando il processo scritto vi possa aver luogo, 352, 353. Quando si possa dimandare la cauzione interinale in pendenze del processo esecutivo, 353. Decreto e sentenza in caso di discordia sulla cauzione, 354. Quid, se la parte rea non volesse prestarsi a questa cauzione, 355-357. Qual è il termine entro il quale si possa e debba ricercare l'esecuzione della sentenza o convenzione giudiziale, 361. Quid, se nella sentenza fosse stato ommesso il termine prescritto, o che vi fosse stata inginuta una condizione? ivi. Nel caso che con sentenza fosse stata ingiunta la prestazione del ginramento, incomincia l'esecuzione 14 giorni dopo che il giuramento fu effettivamente prestato, 363. L'esecuzione non avra luogo prima che la sentenza sia passata in regiudicata, 364; Sulle nozioni emanate dalle ammin strazioni banceli e camerali di finanza non ha lnogo l'esecuzione, che sei settimane dopo l'intimazione delle medesime alle parti interessate, ivi. Per ottener legalmente l'esecuzione non dee il bene od effetto da esecutarsi essere esentuato dall'esecuzione, 365. In qual modo, e presso qual giudice viene addomandata l'esecuzione, ivi. In qual caso puossi accordare l'esecuzione d'una sentenza profferita da un giudice di estero stato contro di un suddito nazionale, III, 367. Il giudice ordinario personale può bensi concedere l'esecuzione sopra i beni mobili esistenti fuori della sua giurisdizione, ma non mat gli stabili a lui non soggetti, 367, 368. Cosa cyvi da osservare sulle esecuzioni, che s' intende praticare in Ungheria e Transilvania in pregiudizio di quegli abitanti, e viceversa, 369-379. Quali mezzi esecutivi sono applicabili per l'esecuzione reale, 380. Di quale specie e denominazione sono le pretese, dietro le quali si possa dirigere il modo dell' esecuzione, 381, Qual è il modo d'esecuzione se il reo è rondannato a cedere all'attore un bene stabile , 379, 381. Decretazioni in questo argomento, 382. La verificazione dell'esccuzione sul bene stabile spetta al giudice, cui è soggetto lo stabile, 383. In qual caso abbia luogo l'esecuzione sopra le miniere , fabbriche, fucine ed altri stabilimenti montanistici. 401. Quale sarà il modo dell'esecuzione, allorche il reo è tenuto a cedere all' attore un diritto reale sopra uno stabile di sua ragione, 401. Questa specie d'esecuzione consiste nel solo prenotare della sentenza, e decreto esecutivo giudiziale nei registri dell' uffizio delle Ipoteche, 404. Quale è il modo dell'esecuzione. quando il reo dee consegnare all'attore un mobile determinato, ivi. Ouid, se il mobile non si trovssse più in mano del reo convenuto, 406, 407. Come si eseguisce l'esecuzione, se il reo dovesse rimetter all'attore un bene mobile indeterminata di un certo genere, 408-410. Come, se il reo prestar dee un fatto o lavoro non eseguibile da un altro, 411, 412, oppure un fatto o lavoro eseguibile pure da un terzo, 412, 413. Qual è finalmente il modo d'esecutare il reo, se dee pagare una certa somma di danaro, 414. Quali beni possono essere esceutati dall'attore, onde conseguire il pagamento dell'importo aggiudicatogli, III, 416, 417. Quid, se per tal motivo l'esecuziono vien praticata sul salario del reo, 417. 418. Avvertenze riguardanti la qualità e quantità dei salari e pensioni che possono essere esecutate, 419 425. Procedimento del giudice e della cassa relativa in questo proposito, 422-429. I proventi dei luoghi pii, le elemosine ed i provvedimenti di fondazioni non possono ne sequestrarsi, ne esecutarsi, 262, 420. Quid, se l'attore s'accontenta di ricevere in soluto un credito spettante al reo verso un privato, 430-433. Quid, se egli si vuole pagare sopra un credito del debitore che ne possedesse il relativo documento, 433-436. Se il reo poi non possedesse documenti in appoggio del suo credito verso un terzo, 436, 437. Quid, se il credito assegnato fosse ipotecato sopra uno stabile di altrui ragione, 437-439. Quale sara il modo d'esecuzione sopra i crediti privati, volendoli pignorare, 438, 430. Che cosa avvi da osservare se l'ese uzione si dimandasse sopra frutti e rendite del reo, 443-450. Prescrizioni relative al sequestratario da proporsi e nominarsi in questo proposito, 450-454. Quid , se s' intraprende per un credito non prenotato l'esecuzione sui frutti e rendite consistenti in certa quantità di danaro, 455-457. Modo esecutivo , allorché si domanda l'esecuzione sopra un fondo stabile o credito assicurato sul medesimo mediante pignoramento, 458-460. La scelta dei beni da esecutarsi sta in arbitrio della parte, 461. Eccezione nei casi fiscali ed in affari montanistici , 461. 462. Nell'esecuzione si dovrà in cadsuna istanza provare quali atti esecutivi sieno preceduti. 464. Il secondo atto d'esecuzione sopra un bene stabile oppignorato si è la stima giudiziaria, ivi. Come, quando ed ove si ricerchi la stima, ivi. Decretazioni relative alla stima degli stabili, 465-468. Il terzo passo esecutivo è la vendita dello

stabile esecutato, III, 469. Procedura in questa materia, 471-476 Quid, se fosse trascorso il termine dei Bo giorni, e l'attore dovesse accettare al prezzo della stima il fondo pignorato, 476, 477. Come segua l'assegno del fondo al creditore che lo accettò al prezzo della stima, ivi. Procedere del giudice allorche accorda l'addimandata vendita esecutiva, 478, 481, 483. Come sieno da stendersi gli editti d' incanto, 483-489. In qual caso può la parte domandare una nitova vendita dello stabile a spese ed a pericolo del compratore, 521. Processura relativa, 522, 523. Qual è il modo d'esecuzione, allorche si ricerca il pignoramento degli effetti mobili? quali possono essere esecutati e come vi procede il giudice, 524-528. In qual caso abbia luogo l'asporto dei mobili, 553. Operazioni del cursore o sia fantegiudiziario, 535-530. Come si proceda nella stima e vendita dei mobili pignorati, 539, \$40. Quando e come abbia luogo la modificazione sforzata di tutto l'avere per parte del reo, 540, 547. Quando l'arresto personale del debitore in via d'esecuzione, 540-548. Tutti gliattiole ordinazioni esecutive debbono essere muniti con la solita legalità, cioè debbono essere muniti del sigillo giudiziale e della firma del preside e segretario, 534. În quali giorni feriali puossi domandare e praticarsi l'esecuzione, IV, 85 89. Vedi Pignorazione, Prenotazione, Sima, Vendita, Arresto, ecc.

ESIBITI. Gli esibiti prodotti in giudizio, come sono da trattarsi? 1, 93. Distribuzione dei mede-

sini in un tribunale, come si faccia? III, 42-44. ESPRESSIONI. Espressioni indecenti negli atti sono proibite, I, 73. Come da punirsi in caso che vi fossero usate? ivi.

ESPROMISSIONE. Suo significato, IV, 33. Proviene l'espromissione dal patto pregiudiziale, ivi. Vedi Patro pregiudiziale.

ESTRATTO. Cosa sia l'estratto prescritto di

una petizione verbale? 1, 121. Alle parti non viene intimato che un solo estratto della medesima, ivi. Modula di un estratto di petizione con suo decreto relativo, 121, 122.

EVASIONI DI CONTI. Quando possa aver luogo l'esecuzione d'una così detta evasione di conti militari? III, 344. Quando l'esecuzione dell'eva-

sione in affari di conti erariali ? 345.

EVIZIONE. Suo significato, I, 273. Esempio nell'argomento, ivi. Onde poter chiedere l'evizione da una parte, bisogna che si faccia precedere la denunzia di lite. 274. L'evizione si può indi addomandare ad arbitrio e quando più pare e piace, 279. Vedi Denunzia di lite.

## F

FABBRICA DA INTRAPRENDERSI. Volendosi intraprendere una fabbrica, occorre di presentare prima il disegno relativo all'autorità amministrativa del luogo, ove s' intende fabbricare, I, 33o. Incumbenti di questo magistrato, 331, 332. Principi legali in materia di fabbriche, 330-333. Il disegno della fabbrica dee presentarsi in duplo; un esemplare rimane all' archivio dell'autorità competente, 333. Decreto dell'autorità politica del luogo che permette la fabbrica, 334. Chi vuole fabbricaro, sarà autorizzato a convenire in giudizio coloro, contro l'opposizione de' quali si vuole guarentire, 334. Ai provocati succumbenti s'imporra perpetuo silenzio, ed il provocante potrà esegnire indi l'opera secondo il disegnato confermato, ivi. Processura nella provocazione per una fabbrica da intraprendersi, 335. Decretazioni e decisioni relative a questa materia, 336-338. Differenza fra la provocazione ez lege diffamari, e quella per una fabbrica da intraprendersi, 339. Ove debbasi presentare la petizione provocatoria in questo argomento? ivi.

FABBRICHE NAZIONALI. Le fabbriche naziociasse di un concorso di creditori, 15:6. I libri delle fabbriche nazionali sono uguagliati a quelli dei negozianti, ed hanno la medesima forza e legalità, allorchè sono tenuti a norma della legge, II, 185.

FABBRICATORI, I fabbricatori di nitri e polveri non possono essere arrestati per titolo di de-

biti, III, 233.

FANTE GIUDIZIARIO. Incumbenti del fante dopo l'affissione degli editti convocatori in un concurso, I, 373. Come procede il fante, allorche il reo debitore viene esecutato per rispetto alla consegna d' un mobile determinato? III, 405. Relazione che dee far in segnito il fante alla sua autorità giudiziaria, 406. Procedere del fante, allorche nell'esecuzione d'assegni il giudice gli ordina di levare da un terzo certa somma depositata a favore della parte rea, 431-433. Incumbenti del fante, allorche egli dee levare il documento, 435-436. Cosa dee fare il fante un giorno prima del nubblico incanto d' un bene stabile oppignorato? 497. Avendo il fante l'ordine di pignorare, dee far un esatto inventario degli effetti mobili pignorati , e dovrà adempiere al suo incarico, sebbene gli si volesse dimostrare che gli effetti da oppignorarsi sieno di ragione altrui, 529. Modula dell'inventario, 531. In qual caso dee il fante essere accompagnato da un perito in arte, 532. In qual modo procede ed eseguisce il fante la pignorazione? ivi. In quale caso debb' egli eseguire l'asporto dei mobili e semoventi, 533, 534. Osservazioni se il fante non potesse eseguire la pignorazione, o perche il reo od altra persona fosse assente, e niuno potrebbe mostrargli i beni, o perchè gli si fa forza incontro, e finalmente al-lorche gli è dato di eseguirla, 535-537. Quid, se

- il debitore prima dell'oppignorazione avesse pagato il creditore, o che per parte di questo ultimo fosse stata dimandata una sospensione? III, 537-530. Allorche non fossero trovati effetti da oppignorarsi , o che questi fossero stati insufficienti a coprire il credito, dovrà il fante presentare la relazione al giudice e conseguare alla parte attrice un certificato de nulla inventis, 541, 542. Dilucidazione di questo procedere, 542. Module relative riguardante i doveri del fante, 542, 543. Incumbenti del fante , allorchè s'accorge che la parte eni dee andar intimato un atto si tiene nascosta, IV, 94, 95. Il certificato della seguita intimazione del fante merita piena prova, 95. Incumbenti del fante allorche la parte avesse cambiato di abitazione, e non l'avesse notificato giudizialmente . 101, 102. Ineumbenti del fante presso un giudice, requisito a far intimare un atto qualunque, 120-122. L'intimazione degli atti si eseguisce col mezzo dei fanti, 120. Incumbenti e regole pei fanti allorchè il giudice loro consegna gli atti pell'ulterior comunicazione , 129-134 Modula del giornale delle spedizioni da intimarsi dal fante ogni giorno, 132.

FATTO. Le circostanze di fatto sono rifenute per vere, quando non veigono dall'avversario espressamente regate o contraddette, 1, 62. Il fatto dee esporsi secondo l' ordine dei tempi, e puramente senza che la narrazione venga interrotta da ragionamenti ed allegazioni di leggi, ivi. Quegli che allega un fatto dee provario, Il, 29, Si presta piena fede all' attore in ordine al fatto quando il reco non comparises all' udienza atzibilita, o non presenta la risposta, allorche la causa è di processo acritto, 1, 67, 202. I fatti coi quali si esercita qualsiasi possesso, non debbono riguardarsi per una diffanzzione, 313. In caso che il fatto non fosse dimostrato legalmente; e che l'avversario le contraddicesse; il giudice nen potrà rite-

nerlo per vero nella difinizione della causa, II, 130. Nella sentenza non si possono richiedere prove sopra fatti, do altre circostanze storiebe, che non si rinvengono introdotte nella causa, 134. Il fatto confessato dall'a veresario merita pieno prova, 135. Sopra quali fatti può essere deferito il giuramento decisorio? 405 4:6. In qual forma dovra prestarsi il giuramento sopra i fatti addotti dalla parte contraria, e sopra i suoi propri, 4:7. Alla parte contraria litigante in propria causa si può deferire il giuramento tanto sui fatti propri quanto sui fatti altrui. 4:18.

FERIE. Se l'ultimo giorno, in cui presentar si dee la risposta, è feriale, l'atto può essere prodotto nel giorno successivo, I, 205. Se nel termine per la produzione dei gravami vi sieno da computarsi le ferie come nell'insinuazione d'appello, III 85. Quesito, se possa annullarsi la sentenza che fu profferita sopra atti trattati in giorni di fer e? 152. Definizione della voce Ferie, IV. 83. Quali sieno i giorni delle ferie prescritte dalla legge? 83, 84. Per regola non si può tenere nelle ferie alcuna udienza giudiziale, 84. Casi che permettono pera un' eccezione, 85. Le scritture possono sempre presentarsi , e le intimacioni praticarsi in giorni di ferie, ivi. In quali giorni di ferie possono chiedersi e praticarsi le pignorazioni? ivi. Negli altri casi d'esecuzione si può mandare ad effetto l' esceuzione medesima anche nelle domeniche, 86. Osservazioni su tale materia, 86 89. Nella decorrenza del termine non si computano le ferie, III. 351. Eccezioni in tale argomento, ivi.

FIGLI. I figli seguono il foro del padre sino che nou sono pervenuti alla maggiore età, 1, 239. I figli minorenni non possono stare in giudizio, 293. I figli minori sono: tutelati in giudizio dal loro padre, 20G.

FIRMA. Qualunque atto dee sulla rubrica por-

tar la firma del patrocinatore autorizzato dalla legge ad agire in Bro. 1, 78. Anche le comuni sono obbligate a far apporre ai laro atti in causa la firma del patrocinatore, 79. Ove mancasse la preseritta firma, ai dovrebbe restituire ex officio la serittura, ini. Deretto relativo, ini. Eccezioni in proposito, 85. Quando ed ove sia necessaria la firma delle parti in un protecollo verbale? 165, 166.

FISCO. Anche il regio fisco è tenuto ad osservare in tutto il Regolamento giudiziario, I, xt, xit. Il fisco esercita le funzioni attribuite al pubblico ministero del cessato governo d'Italia fino a che sarà abrogato il codice, x1. Il fisco solamente può produrre in giudizio petizioni riguardanti le fondazioni e luoghi pii, 19. Quale sia la giurisdizione pel fisco in riguardo ad affari militari concernenți il sovrano erario . 224. În quali casi e quando dee il fisco assumere la lite denunziata all'erario da arti o fabbriche od altre parti private, 283. Il fisco rappresenta in giudizio i diritti bancali e camerali , le regalie e le ragioni della sovranità territoriale, come pure il patrimonio privato del principe, le pie fondazioni, le parocchie e benefizi di jus patronato del Sovrano, le sostanze derivanti dalla soppressione de'monasteri, fondazioni e comunità religiose, 207. Il fisco tutela eziandio le amministrazioni delle finanze indirette , le direzioni del demanio e le intendenze di finanza, 208. Se il fisco dovesse ad un tempo patrocinare l'attore ed il reo, non potrebbe difendere ne l'una ne l'altra parte, ed il governo dovrebbe nominare ex officio un altro patrocinatore, ivi. Doveri del fisco nelle cause non ancora incoate fra le amministrazioni da esso tutelate, ed altre parti private, ivi. In quali casi può il fisco esser provocato a portar le sue ragioni in giudizio, 301. I reclami contro nozioni di finanza si fanno o in via di giustizia, oppure in via di gra-

zia, in confronto del regio fisco, I, 302. Il fisco dee pure insinuare i suoi crediti in confronto della massa dei creditori d'un oberato . 366. Pel fisco è pure operativo il termine stabilito nell'editto di couvocazione de' creditori, 372. Il fisco è eccettuato dalla regola di dover insinuare le sue ragioni concorsuali al fôro del concorso, 383. Così pure quando trattasi di dover insinuare crediti erariali del militare, 383, 384. Privilegio in tale proposito, 442-444. Il fisco è abilitato di nominarsi un sostituto, allorche patrocinando l'erario militare al giudizio delegato militare misto, la grande lontananza dal luogo del giudizio medes mo gl' impedirebbe di trattare la causa personalmente, 444. Anche il fisco non si comun ca altro che un estratto della classificatoria, 481, Il fisco per quauto va creditore verso i pubblici impiegati per causa del loro impiego viene collocato nella terza classe della massa concorsuale , 516. Il fisco è posto nella quarta classe, con ciò che ha da pretendere da un contratto, 518. Il fisco va nella sesta classe con le multe inflitte all'oberato, 522. Il fisco non può nè proporre nè entrare senza permesso del governo in un componimento amichevole, 492, 493. Nel caso però che un tale accomodamento avesse avuto luogo, dovrà egli rimettere entro giorni tre prossimi successivi la transazione all'ufficio di ragionateria, 402. Incumbenti del fisco in questo regno Lombardo-Veneto relativamente alle cause attivate e da attivarsi dai corpi da esso rappresentati, 492, 493. Il fisco ha diritto di dirigersi anche negli affari di sequestro di mobili al suo foro privilegiato, II, 41. Il fisco non può domandare l' esecuzione prima che fosse sortita convenzione o sentenza, III, 341. Egli ha però degli altri mezzi, onde interinalmente assicurar l'interesse dell'erario, 342. Il fisco dee pagare anche le tasse giudiziarie allorche egli è vittorioso in causa, ma l'importo sarà indi esecutato coll'intiera somma dalla parte succumbente, III, 342. Trattandosi di riscuotere abbonamenti aggiudicati in favore degli enfiteuticari con una nozione politica nei casi di vessazioni praticale per parte del padrone enfitcutico o direttario, si può addimandare l' immediata esecuzione, 347. Osservazioni in questo argomento, 347, 348. Il fisco dee pure condannarsi nelle tasse giudiziarie, allorche è succumbente in cansa, IV, 167. Doveri del fisco in tale proposito, 168, 170. In qual caso possano competere le spese al fisco in favore dell'erario contro un enfiteuta o feudatario, 168, 173. Al fisco si debbono pagare tutte lo spese giudiziali, ed anche le competenze di patrocinatori a pro del Sovrano erario, 180. Il fisco stesso però va esente dal pagamento delle tasse, ivi. Il fisco non usa carta bollata nelle sue scritture, e non paga tassa di posta, ivi. In qual caso sia permesso agli ispettori bancali di sostituire negli affari di contrabbando al fisco altro patrocinatore, 219, 220, Il fisco non ha bisogno di particolare mancanza di proeura nel patrocinio dei sudditi enfiteuticari, 225. Ne il fisco, ne altro impiegato del suo uffizio può allontanarsi dal luogo della sua residenza senza il previo permesso superiore, 235. Quid in caso di malattia, ivi. Doveri del fisco e dei suoi subalterni riguardo alla segretezza d'uffizio, al patrocinio delle sue cause, all'allontanamento dall'uffizio, ed in caso di viaggio uffizioso rapporto all' obbligo di tener un giornale per sua legittimazione, 28g 2g2.

FONDAZIONI. Le fondazioni pie od altri istituti di questo genere non possono stare in giudizio, e sono tutelate dal fisco, I, 204, 205.

FORO. Vedi Giurisdizione.

FUGA DEL DEBITORE. Se un debitore notoriamente oberato si desse alla fuga, dovrà il giudice aprire il concorso sul suo patrimonio, I, 348, 349. Se il debitore fosse sospetto di fuga, il giudice dovrebbe pure procedere al suo arresto, 353,

FUNZIONARIO PÜBBLICO. Qual funzionario ha il diritto di stendere un atto pubblico di piena prova, II, 152. Significato della voce: Atto steso da pubblico uffiziale o funzionario in affari di unfilizio, ivi. In quali casi non può essere amnesso il pubblico funzionario alla testimonianza, 245. Il funzionario nun può esser arrestato per titolo di debiti, III, 233.

G

GIORNATA. La giornata o ud'enza giudiziale si dee tenere nell' ora prefissa dal giudice coll'attergato decreto, I, 124. Il giudice dee ripartire le giornate convenevolmente in caso di frequenza, ivi. Chi debba per parte del giudizio intervenire nella giornata, 124, 125. In che luogo debbonsi tenere le udienze o giornate giu-liziali , 138. gindice od altro curiale dee tener nota di tutte le giornate che sono deputate e prefisse, 130. La giornata dee prorogarsi, quando il reo non avesse prima comunicati i documenti sui quali appoggia la sus azione, e l'attore non volesse rispondere, 152, 153. La giornata dee pure essere redeputata. quando una o l'altra formalità mancasse nella circostanza, che una parte vorcà contumaciare l'altra , 179. Nel convocare i creditori d'un oberato, cioè nell'editto convocatorio stesso si deputa una giornata per la nomina d'un amministratore stahile e della delegazione dei creditori, 365. La medesima giornata può servire anco, per esperimentare la via amichevole nei casi contemplati dal S 98, pag. 94. Il giudice destina contemporaneamente coli decreto, con cui si apre il concorso, una giornata per la nomina dell' amministratore inte-

rinale, I, 386, 388. Modula di citazione dei creditori a tal uopo, 389, 390. Cos'e da osservarsi nella giornata prefissa pella nomina d'un ammimistratore stabile, 398, 40f. Quando venisse eletto un nuovo amministratore, e nascessero dei dubbi sull'accettazione dell' amministrazione, oppure se si avessero da stabilirsi delle condizioni, si dovrà deputare una nuova giornata cui interveranno il vecchio e puovo amministratore colla delegazione dei creditori, 300. Nella medesima giornata si elegge pure la delegazione dei creditori, 403. Nella giornata prefissa dal giudice onde eseguire la stima di un fondo concorsuale debbono comparire i creditori inotecati e l'oberato, 419. Sun scopo, ivi. Casi che prescrivono la fissazione d'una giornata per accomodarvi i creditori coll'oberato, 424. Sull'istanza per l'ispezione gindiziale de' documenti si deputa una giornata, la quale può anche esser prorogata, II, 198. 206, 214. Allorche un testimonio fosse morto prima dell'esame e la parte volesse sostituirne un altro, si dovrebbe assegnare alle parti una giornata in contraddittorio per trattare le occorrenze su tale punto, 257. Per l'esame dei testimoni si assegna una giornata, 262. Una giornata si assegna pure alle parti, qualora dimandassero di consegnire la prova a perpetua memoria mediante documenti in possesso d'un terzo. 325. Parimenti altora che s'intendesse di conseguire la medesima prova col mezzo di testimoni che potrebbero da un momento all'altro mancare, 329, 330. Anche per la prestazione del girramento sopra le attestazioni seritte nella prova sommaria dei testimony si assegna una giornata, alla quale saranno citate le parti ed i testimoni, 347. Allorchè si commette la perizia con sentenza, si assegna sull' istanza della parte che ardisce la prova , ana giornata all' nopo, 367. Allorche la perizia viene ordinata con decreto, si determinerà in esso

il giorno e si nominerà in esso i periti ed i delegati, II, 368. Il giudice assegna una giornata sull' i-stanza; in cui la parte riprova il perito o dimanda la nomina d'un altro . 373. Definizione della giornata d'ispezione oculare dei periti, 377. In quale caso viene prorogata la giernata destinata per la verificazione della perizia , 385. Sulla dichiarazione della parte che dice d'assumere il ginramento decisorio si prefigge una giornata all' effetto, 422. Cessati gl' impedimenti che proibirono tanto alla parte di comparire in persona in gindizio a prestare il gioramento, quanto al giudice di rilasciare delle requisitoriali in proposito, dovrà la parte che sottoscrisse frattanto la formola del giuramento, ricercare una giornata per poter effettivamente prestarlo, 477 479. Allerche una parte prima del giuramento da prestarsi, ritrovasse delle prove o riprove e ricercasse la sospensione del giuramento, si dovrà assegnare una giornata in cui sentire le parti sul punto se le prove appartengono alla causa pendente, e se non fossero state taciute, 484. Sulla petizione che la parte pre enta per la rifusione del suo pagamento e spise. per essere i testimoni stati convinti di falso giuramento si devra deputare una giornata, 494. La giornata per l'inrotulazione degli atti può essere prorogata per sufficienti motivi, 495. Nelle appellazioni verbalmente insinuate si deputa una giornata in cui le parti dettar possono a protocollo i gravami e controgravami, III, 105. Se una sentenza profferita sopra atti che furono trattati in giorno di ferie, possa essere annullata, 152. Perchè si possa divenire ad un accomodamento amichevole, dee il giudice deputare una giornata, nella quale dovranno possibilmente comparire le parti soltanto, 104. In caso di dubbio sull'idoneità e sufficienza della cauzione che si vuol prestare a far levare l'arresto personale provvisorio, dee il gip-

dice deputare una giornsta per sentirvi l'avversario . III, 247. Decreti, 248. Sulla petizione giustificatoria l'arresto provvisionale si assegna anche una giornata e s' introduce il processo verbale, 251, Sull'istanza pella sequestrazione d'una cosa contestata, ma da un terzo posseduta deesi deputare una giornata , 206. Anche nel caso che una parte soltanto proponesse il sequestratorio, si dovrebbe sentire ambe le parti in una giornata, 304. Decretazione relativa, 305. Sulla petizione per l'esecuzione corredata da solo documento pien provante si deputa una giornata a breve termine, 351. Sulla supplica della cessione dei beni assegna il giudice una giornata per conoscerne il merito e decidere ciò ch'è di ragione, IV, 40. La deputazione d'una giornata ha pure luogo nella restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine, 73-75. Pei giorni di ferie il giudice non può in regola stabilire o prefiggere giornate giudiziali, 84, 86. Eccezioni in questo argomento, 85, 86. Per sentire l'avversario sulla proroga d'accordarsi in favore dell'altra parte, si deputa solitsmente una giornata, non essendo di molto in pratica l' uso delle dichiarazioni scritte, IV, 157.

GIRANTE. Quesito se il girante possa denunziare la lite al precedente proprietario d'una cambiale protestata, allorchè egli è convenuto in giu-

dizio del giratario , I, 280.

GRAVAMI. La scrittura di gravame è un'eccezione della regola , che in una causa non sieno
permessi che due soli atti a cadauna delle partit.

1, 26. Il gravame dee andar unito in originale ai
controgravami assieme coll' insinuazione d'appello,
e gli altri atti, 82. I gravami appellatori vengono
prodotti sempre al giudice di prima istanza, Ill,
82. Per la produzione dei gravami non ha luogo
alcuna proroga, ivi. Differenza fra i gravami e
l'insinuazione d'appello, 85. I gravami possono

easere presentati unitamente coll'insinuazione d'appello, appure in tempo diverso al giudice di prima islanta entro 14 giorni, Ill, 86-90. Inqualecaso non si può accettare più i gravami in giudizio, 89. Anche allora quando i gravami fossero stati prodotti fuori di tempo, si rimettono gli atti al giudice superiore, basta che vi sia insinuato l'appello, i gravami però sono ritornati con analogo decreto, 9,4. I gravami sono intunati pei controgravami nel modo siesso come l'insinuazione d'appello, 98. Decreto, in: Quando si dettano a protocollo verbale i gravami, 105. Rispetto ai gravami cevisionali voglionali la stesse prescrizioni come pei gravami appellatorj. 136-140. Quando e come sono da prodursi i gravami di nullità, 141-

GIUDICE. Il giudice dee attenersi al regolamento giudiziario tanto nel decretare, che profferire sentenze, e veglierà, perche dalle parti e loro patrocinatori mantenuti sieno la lingua ed i termini del medesimo, I, xit. Il giudice non procede in regola, che previa petizione della parte, 1, 3. Egli procede però anche qualche volta ex officio; quali sieno questi casi? ;, 5. In qual modo procede il giudice negli affari contenziosi, in criminali o in quelli di volontaria giurisdizione, 1. Il giudice non può accettare in luogo d'una petizione una semplice istanza od avviso, 3. Similmente dee rigettare la semplice protesta d'una parte per la riserva delle sue ragioni, 4. Il giudice sospende il suo uffizio subito che ambe le parti manifestano di volersi convenire, e non lo riassume prima d'esserne ricercato da una delle medesime, 4. Processura relativa in questo proposito, ivi. Quando sospende il giudice la processura ad onta della petizione presentata? 10. Nel momento della produzione del libello non può il giudice entrare nel merito della causa, 16. Il giudice non s'ingerisce neppure in oggetti, che sono mera-

Scheidlein, vol. IV.

mente economici , I, 17. Ma dee osservare esattamente il prescritto del S i del Regolamento allorchè riceve la petizione, 18. Non potendo ol-trepassare eiò che fu ricercato con la domanda della parte, ivi. E dovendo altresì tenersi presenti i limiti della sua giurisdizione , 10, 211. Il giudice non ammette istanze o petizioni che riguardano i luoghi pii, quando non fossero rappresentati dal regio fisco, 19. Il giudice ritorna la petizione, quando vi si trovassero cumulati diversi oggetti che fra di sè non hanno veruna connessione, 32. Quali oggetti si possano riputare fra di sè connessi, ivi. Il giudice dee pure restituire qualunque atto da cui non appariace ispiegata una precica domanda, 47. Incumbenti del giudice allorchè la parte ha cambiata la domanda, 54. Sentenza che si profferisce in questo argomento, 55. Il giudice non avrà verun riguardo alle illecite nuove circostanze addotte dall'attore nella replica, 50. Eccezioni in questo proposito, ivi. Al giudice è riservato il giudizio sulle ragioni che stabilisce la parte sopra le circostanze di fatto addotte, e dall'avversario non espressamente contraddette o negate, 62. Il giudice non è abilitato di riservare nella sentenza la prova ordinaria per testimoni . quando la parte avesse ommesso di produrre nel debito tempo gli articoli probatoriali, 68. Il giudice non può ritornare ex officio la petizione, nella quale rileva essersi trascurate le prescrizioni dei SS 12 e 13 del Regolamento giudiziario; ragioni relative, 70. Se una parte si presentasse innanzi al giudice e non conoscesse la lingua usitata nel paese, dovrebbesi prorogare il contraddittorio, 71. Eccezioni relative, ivi. Incumbenti del giudice, allorche non avesse ritornato subito la petizione, in cui si rilevano espressioni incidenti scagliate contro la controparte, 73. Allorche l'atto non sarà firmato al di fuori e precisamente sull'oc-

chietto da un patrocinatore autorizzato in fôro, dovrà essere senz'altro restituito, I, 79. Il giudice dee invigilare rigorosamente sui contraffacienti in foro, e rigetta i loro atti, 84. Il giudice nella sua propria causa può patrocinarsi da sè stesso, e non fa d' uopo che firmi al di fuori i suoi atti, 85. In che caso dec il giudice rigettare, e quando ritener le scritture mancanti delle volute formalità legali? 80, 92. Quando deesi destinare un termine alla parte per la riproduzione dell' atto corretto ? 92 , 93. Non il domicilio o dimora del giudice costituisce le circostanze di dover trattare la causa in campagna, 99. Trattandosi d' una causa in punto d'ingiurie verbali, il giudice dee procurare un accomodamento fra le parti, 103. Come procede il giudice in una causa di resa di conti? 107. Incumbenti del giudice allorachè gli viene prodotta la petizione in causa, 110, 111. Decretazione 111, 112. A qual termine dee fissare il giudice la giornata di comparsa? 113, 122. Anche il giudice militare dec osservare le prescrizioni relative ai termini per la comparsa, 114. Il giudice destina appositi giorni ed ore d'uffizio pelle sessioni verbali, 116, 118. Modificazioni rispetto ai giudici in campagna, 116. Qual è il luogo per ricevere le petizioni verbali? ivi. Il giudice stesso è il curiale che riceve a protocollo le petizioni verbali, 117. In quale caso possa essere ricevuta in piena seduta del tribunale la petizione verbale, 118. Incumbenti ulteriori del giudice dopo aver assunto a protocollo la petizione verbale , ivi. Nel processo verbale assegna il giudice alle parti il giorno, l'ora ed il luogo della comparsa, cioè deputa un contraddittorio, ossia udienza giudiziaria, 122. Quid, se il giudice crede di chiamare avanti di se un militare? 125, 126. Doveri del giudice allorchè le parti compariscono all'udienza senza patrocinatori, 126-136. Esito che riceve il protocollo assunto nella giornata prefissa, 140. In-

cumbenti del giudice, allorche le parti si rapportano a dei testimoni, oppure producono delle attestazioni scritte nel processo verbale, I, 140, 141. Modula di un tale protocollo verbale, 142, 150. Il giudice non può prorogare la giornata ex officio, a motivo che i documenti non sieno stati comunicati in tempo alla controparte, 153. Come procede il giudice, quando la parte avesse trascurata la comunicazione dei documenti all'avversario nel tempo legale? 156. Mansione del giudice, quando una parte comparisce e l'altra manca alla sessione verbale, 168. Prima di poter pronunziare una sentenza contumaciale, dee constare al giudice dell'intimazione degli atti seguita alla parte non comparsa, 178. Il giudice dee redeputare il contraddittorio, se nell'atto di voler procedere alla contumacia si ritrovano delle mancanze di formalità incorse, 179. Il giudice procederà ex officio contro i patrocinatori ed avvocati, che non si potranno giustificare del motivo, per cui ambe le parti non erano comparse all'udienza stabilita, 181. Il giudice prima di accordare una proroga domandata da una parte in presenza dell' altra, dee sentire da ambe le parti con attenzione, e concedendola . dovrà esprimere nel decreto i motivi che a ciò lo indussero, 185, 188. Istruzioni ed avvertenze pel giudice in affari di proroghe e dilazioni addomandate, 185 191. Incumbenti del giudice negli affari di giustificazione, o sia purga di contumacia incorsa, 101-104. La petizione in processo scritto v'ene dal giudice decretata per la risposta, 195. Eccezione relativa, ivi. Osservazioni pel giudice rapporto alla fissazione dei termini nel decretare la petizione in processo scritto, 199. Come procede il giudice allorche l'attore dimanda l'inrotulazione degli atti in contumacia dell'avversario? 204. Incumbenti del giudice rispetto all'eccezionata declinatoria del foro, decreto e consulta relativa ,

I. 205-208. Come procede il giudice, allorchè il reo ritorna la petizione, opponendovi l'eccezione della cosa giudicata, 246. Decretazione e relativa sentenza, 246, 247. Presentata la risposta in debito tempo, il giudice la spedisce per la replica, 248. Procedere del giudice allorquando l'attore ricercò il permesso d'introdurre delle nuove circostanze in replica, 257-260, Incumbenti del giudice allorchè ha luogo la scrittura conclusionale, 268, 260. Il giudice non può in verun modo accordare novità alcuna nella conclusionale, 270. Come decreta il giudice la presentata denunzia di lite? 278. Come se l'autore interpellato vi protestasse contro alla denunzia di lite? 281. Decreto sull'atto di riconvenzione allorche è rigettata, 286. Il giudice rigetterà ex officio le riconvenzioni , allorchè l'oggetto non è a lui subordinato, 288. La riconvenzione, o il diritto di compenso, non posseno essere frammischiati colla risposta, e debbono essere prodotti in separato. Per tale motivo dee il giudice restituire l'atto, a meno che l'attore non volcase volontariamente rispondervi e contestare, 289, 290. Il giudice non è abilitato di accettare scritture o atti di coloro che non hanno la facoltà di portare o difendere le loro ragioni in giudizio, 285-298. Se però una tale scrittura fosse stata accettata, e che l'incapacità di stare in giudizio si fosse scoperta soltanto durante il corso della causa, si dovrebbe tosto annullare l'intiera procedura, 299. Se vi fosse già emanato un giudicato , il giudice dovrebbe accordare al rappresentante dell' individuo inabile l' introduzione d' una nuova procedura regolare, 300. Il libello provocatorio per diffamazione si presenta innanzi al giudice competente della parte provocatrice, 309. Ragione di tale legge, ivi. Eccezioni relative a questo caso . 311. In qual caso dee il giudice in luogo della risposta decretsre la comparsa nel processo

provocatorio, I, 312. La petizione provocatoria, in cui il provocante vuol costringere il possidente di una cosa a legittimarsi sui titoli del suo possesso. non potrà ex officio restituirsi, 315, 316. Incumbenti del giudice, dopo che gli fu presentato il libello provocatorio per diffamazione, 320. Quid, se il provocato non comparisce, oppure comparisce, ma contraddice alle ragioni della provocazione? 321. Quid, se il provocato produce la risposta al libello provocatorio, oppure la petizione in merito. Dilucidazione e decisione con sentenza, 322-325. Quid, finalmente, se il provocato sarà in difetto tanto dell'una quanto dell'altra scrittura? 326, 327, Modula della relativa sentenza, 328. Incumbenti del giudice, allorche gli si presenta una petizione provocatoria in materia di fabbriche, 328. Decretazioni per due differenti casi, 336, 337. Decisione in tale materia con analoga sentenza. 337, 338. Il giudice non ha il diritto di far eseguire della giurisdizione d'un altro gli atti giudiziali prescritti nel capitolo del concorso, e dee perciò ricercare con note requisitoriali l'assunzione e la rimessa degli atti occorrenti, sebbene tutto il patrimonio esistente in una provincia appartenga al solo foro concorsuale dell'oberato, 340-344. Quando, presso qual giudice e sopra quali beni si dee aprire il concorso de' creditori? 348-354. Procedere sulla dimanda pel concorso fatta dai creditori, 551-353. Il giudice non può fissare alcuna alimentaria assegnazione all'oberato senza l'espresso assenso dei creditori, 358. Principi legali da osservarsi nell'aprimento del concorso. 359, 360. Quali sieno gli atti da eseguirsi nel momento dell' apertura del concorso? 362. Incumbenti del giudice nel primo atto, cioè nella convocazione de' creditori . 367. Come sia esteso l'editto convocatorio; modula analoga del medesimo, 364-367. Il giudice in generale è tenuto d' aver tutta l'attenzione possibile sugli

editti convocatori de' creditori , ed in particolare poi il giudice concorsuale dee comunicare tosto la notizia d' un sperto concorso a quel giudizio, p. e., presso il quale è venuto in cognizione che penda una causa in confronto dell' oberato, I, 377. Doveri del giudice nel secondo atto, cioè nella nomina dell'amministratore dei beni , 385-390. Incumbenti del giudice quando l'amministratore deposita in giudizio gli effetti preziosi dell'oberato, 307. Quid, quando vien nominato lo stabile amministratore ? 308. In qualunque concorso dee il giudice ex officio esaminare l'interna qualità dell'inaolyenza dichiarata dall' oberato, affine d' assoggettarlo ad una pena analoga e conveniente alla sua malizia o colpa, 409. Processura prescritta in tale argomento, 410, 411. Il terzo atto si è, di provvedere alla sicurezza dei beni concorsuali, 412. Decretazioni e nomine relative al sequestro e stima dei beni , 413, 414. Il giudice concorsuale fa praticare questi atti o mediante delegati che rappresentano la sua persona, oppure con lettere requisitoriali, 413, 416. Istruzioni in questa materia, 416, 418. Il giudice destina la giornata per eseguire la stima, la quale si porta a termine anche allera quando niuno dei creditori vi intervenisse, 419. Circolare relativa, 420. Il giudice può sperimentare la via amichevole nel processo edittale, 424. In quali casi debb' egli però procedere ex officio allo sperimento della via amichevole? ivi. Processura in tale argomento, ivi. Altro dovere del giudice è la nomina del curatore alle liti, 428. Chi possa essere nominato curatore, ivi. Decreti relativi, 430. Il giudice deesi far produrre dal curatore una nota dei creditori prenotati nell'uffizio delle Ipoteche, onde separatamente notificar loro l'aprimento del concorso . 434. Il giudice dee procacciarsi eziandio dagli uffizi rispettivi la nota dei .medesimi, 436. Uffizio

del giudice, quando s'accorge che il curatore alle liti si permette di essere indulgente cogli avveraarj, e non osserva i termini prefissi dalla legge a pro della massa, I, 440. Il giudice tiene un registro per tutte le insinuazioni dei crediti, onde controllare quello del curatore alle liti , 449, 450. Incumbenti del giudice nell' insinuazione dei creditori . 451. Sentenza di liquidazione , 453-457. Il giudice si dee far render conto dal curatore sul progresso dei processi di liquidazione, 456. Ed esprimerà sempre nel suo referato la classe in cui il credito debb'esser collocato, e ciò all'effetto di agevolare la compilazione della classificatoria. 458, 459. Come procede egli nel caso che l'ap-pello ammise la liquidità del credito, denegata in prima istanza ? 461, 462. Il giudice dee ex officio rigettare l'insinuazione troppo tardi presentata dal creditore, 465, 466 In qual caso proceda il giudice alla classificazione, 470. Come è stesa la aentenza classificatoria, e come viene dessa pubblicata ? 471-481. Il gindice dee nella classificazione attribuire a cadann creditore il diritto, che gli compete secondo la legge, ed esclude tutti quelli che non vi sono insinuati, 482. Affinchè il giudice possa liquidare l' importo del curatore alle liti, bisogna che questi produca in giudizio una apecifica delle sue competenze e delle spese incontrate . 488. II. 50. Questione, ae il giudice aia tenuto di collocare il creditore insinuato ad un concorso nella classe da esso lui domandata allorchè il curatore alle liti trovò di accordarla, 6. Della classificazione non si rilasciano motivi alle parti, 7. Il giudice dee terminare consollecitudine le cause di priorità, e decidere secondo la domanda dell'attore, ad onta che rilevasse, che all'attore spetti una miglior classe, 22. Modula di due sentenze di priorità, 23. In che caso può il giudice eleggere a tutto pericolo dei ereditori il

patrocinatore comune nella querela di priorità . II, 25, 26. Il giudice compensa le spese d'insinuazione e liquidazione ogni qual volta il curatore alle liti resta succumbente in cansa, 34, 35. Istruzioni pel giudice nella vendita degli effetti tanto mobili quanto stabili della massa, 40-48. Incumbenti del giudice in un incanto di effetti concorsuali . 50. Decretazioni sull' istanza dell' amministratore per diffidare i creditori a norma del S 140 del Regolamento, 54, 55. Quistioni rispetto a persone che all'incanto offrono dei prezzi uguali, ecc., 56. A chi ha nel pubblico incanto acquistato uno atabile dee il giudice rilasciare il documento di legittimazione, 57. Modula di tale documento. 58. Il giudice dee pure avvertire l'ufficio delle ipoteche del fatto acquisto, ivi. Prodotto il riparto della massa, dee il giudice comunicarne notizia ai creditori della medesima, 81, 82. Modula della circolare e decreto sull'eseguita insinuazione dell'amministratore, 81, 83. Incumbenti del giudice, se l'uno o l'altro creditore produsse delle eccezioni contro il riparto della massa, 84, 86. Come procede egli, allorche contro il riparto non si fece opposizione, oppure quando l' opposizione fosse stata appianata, 86. Allorche il concorso è aperto in varie province, sarà cura dei giudici di stare in continua corrispondenza fra di loro, 93. Motivo di questa prescrizione, ivi. Incumbenti del giudice, quando riceve la relazione dell'amminiatratore, di avere terminati i pagamenti ai creditori della massa, 95. Decreto, dichiarazione che il concorso è finito e assolutorio per l'amministratore dei beni , 98, 99 Quando dee il giudice dichiarare approvati i conti nella causa di resa di conti? 102. Quando dee egli sentire le parti in contraddittorio sul proposito? 105. Quale ne sia il modo più confacente? ivi. Processura nella causa provocatoria della resa dei conti dopo che fu pre-

sentata la petizione per l'approvazione dei conti . o per la produzione delle rispettive mancanze, II, 100, Sentenza in questo argomento, ivi. Osservazioni ulteriori pel giudice, 110. Come dee il giudice pronunziare nell' effettiva causa di resa di conti contemplata dal \$ 158, 150 del Regolamento, 116. Modula di una tale sentenza, 117. Prescrizioni pel giudice sulla resa dei conti erariali , militari e pupillari, e relativa processura e trafila degli atti, 119-127. Il giudice non può ex officio ingiungere alle parti prova alcuna, 132. Eccesione da questa regola, 134. Come debb' essere qualificata la prova giudiziaria, 133. Allorche il giudice non conosce la lingua d'un documento scritto in idioma straniero, dee questo essere accompagnato dalla relativa traduzione, 176. In qual caso non possa entrare il giudice nella validità od invalidità d'una prova, e per conseguenza neppure di un documento, 106, 506. Incumbenti del giudice nell'ispezione giudiziale dei documenti, 206-213. Incumbenti del giudice, allorchè si avrà perduto un documento, 215-220. O che il documento fosse divenuto illeggibile e vi occorresse la rinnovazione del medesimo, 220-225. Quando può il giudice ammettere la prova ordinaria per testimonj, 234, 235. Cosa dee esprimere il giudice nella sentenza interlocutoria, nella quale ammette la prova per testimoni, 236, 237. Modula di una siffatta sentenza, 238. Quanta fede meritar possa un testimonio vizioso, dipende dal discernimento e determinazione del giudice, 248. Incumbenti del gindice, quando un testimonio morisse e la parte volesse sostituirne un altro per adire la prova per testimonj, 257. Doveri del giudice al-lorchè la parte ricerca fissazione della giornata per l'esame dei testimoni, decretazioni, module degli interrogatori e degli esami, note, ecc., 250, 304. Ogni qualvolta il giudice esamina qualche testi-

monio, dee insistere ex officio sulla ragione della sua scienza, II, 265. Esaminati tutti i testimoni, si fa affigere la così detta cedola, onde le parti possano levar copie degli esami, ed incominciare il processo probatoriale, 315-317. Processo probatoriale, doveri del giudice e modo di decretare le due scritture che vi sono permesse, 318-322. Incumbenti pel giudice nella prova a perpetua memoria, da conseguirsi mediante documenti, 323-326. Incumbenti nella prova a perpetua memoria da conseguirsi con testimoni, 327-334. Osservazioni ulteriori pel gindice iu tale proposito, 337-338. Il giudice quando debba pronunziare per la giurata conferma delle attestazioni, e quando per la giurata conferma delle deposizioni testimoniali? 340. Modula di sentenza che il giudice dee pronunziare nella prova sommaria per testimoni, 347. Decreto che egli rilascia sull' istanza della parte, ricercante la giornata per far ginrare le attestazioni scritte, 349. Il giudice citerà tanto le parti quanto i testimoni, a tal effetto, 350. E costringerà i renitenti testimoni con pene pecuniarie e corporali, 351. Quando possa il giudice commettere la prova col·mezzo dei periti? 357, 363, 364, Modula d'una sentenza con cui la commette, 365. Modo con cui si adisce indi la prova, 366. Decreto che vi rilascia indi il giudice, 367. Il giudire dee nominare i periti esistenti nel luogo del giudizio, autorizzati legalmente a queste incumbenze, 368. Il giudice non può nominare in periti coloro che sarebbero testimoni inabili, od anche viziosi nella medesima causa , 371. Decreti che rilascia, occorrendo, il giudice sull' istanza, con cui si riprova un perito o si ricerca la nomina d'un altro, 372, 373. Quando può esser coatretto qualcheduno di far il perito? 373. Il perito sotto altro foro debb' esser requisito mediante nota requisitoriale, ivi. Quando sia il caso che il giudice debba nominarvi un altro perlto, II, 374. Prescrizioni pel giudice in perizie da farsi in mariti o mogli , 381, 382. In qual caso dovrebbe ripetere il gindice l'ispezione oculare da farsi da tutt' skri periti , 384, 385. Quando il giudice atesso interviene alla perizia, cosa gli è prescritto, 383-390. Avvertimenti pel giudice allorche trattasi di conferire ai curatori o tutori il permesso di deferire il giuramento decisorio ai loro avversari, 404. Incumbenti del giudice in caso di contestazione, se il giuramento deferito possa venire riferito, 411, 412. Altri avvertimenti analoghi al deferire il giuramento, 412. Spetta al giudice il prescrivere la formola del giuramento, ed il termine entro cui dee prestarsi, 419, 420. Procedere del giudice allorche le parti presentano le loro dichiarazioni di assumere o riferire il giuramento deferito , 420, 430. Sentenze per tutti e tre i casi nel giuramento decisorio, 430-439. Nella giornata prefissa pel giuramento il giudice farà estendere un protocollo di giuramento, 430. Modula, ivi. Dopo le suddette sentenze, non occorrono più altre definitive, un Decreto che certifica la prestazione del giuramento è aufficiente a definire la causa, 441. Decreto relativo, 442. Cosa dee osservare il giudice per poter validamente ammettere il giuramento suppletorio, 443. Il giudice non può ammettere che con sentenza il giuramento supplettorio, 444. Nel caso del giuramento supplettorio hanno splitamente luogo due sentenze, 445. Qualche volta però nna sola, 446. Quando sia il caso di riservare, e quando d'ingiungere la prova pel giuramento supplettorio, 447. Formola della sentenza di quest'ultima specie, 448. Il giudice non può più ammettere il giuramento purgatorio, 451. In quali casi possa il giudice ammettere l'avversario a giurare estimatoriamente i propri danni, 452. Spiegazione di tali casi , 453. Prescrizione pel giudice

se gli fosse presentata una petizione da cui si rilevano fatti praticati con violenza da un possessore contro un terzo, o da un terzo contro un possessore di beni, e che questi fatti meritassero per legge punizione, II, 456. Al dannificato dee il giudice aggiudicare l' indennizzo pel danno emergente e l'utile cessato, ivi. Il giudice quando debba moderare la domanda dell'avversario, ed ammetterlo al giuramento della somma moderata, 457. Come ed in qual sentenza si eseguisca la moderazione della somma del danno, stimato dall'avversario, ivi. Il giudice dee pure ammettere il giuramento estimatorio . allorche qualcuno avrà provato di aver una pretesa, ma non potra far constare evidentemente l'importo, 458. Anche in questo caso dee il giudice moderare la pretesa, ma sempre con maggior riguardo per la parte avversaria , ivi. Riepilogo delle prescrizioni pel giudice nella prova pel giuramento estimatorio. 460. Sentenza che pronunzia in tale proposito "461. Il giudice non può mai commettere ex officio il giuramento di manifestazione, 465. Quali persone possono esser costrette al giuramento di manifestazione, e quali ne sono eccettuate, 465, 466. Quali estremi debbano concorrere per poter procedere all'obbligo di far denunziare effetti o debiti, ecc., 465. Sentenza che pronunciasi in proposito, 467. Incumbenti del giudice, allorche des far assumere il giuramento di parti da un altro giudice, nel caso che queste fossero dispensate dal § 289 del Regolamento, 473-476. Incumbenti allorche si tratta di poter firmare solamente la formola del giuramento , 477-480. Procedere del · giudice allorche una parte trovasse delle prove o riprove, prima che l'avversario prestasse il giuramento, 484-487. Cosa è prescritto pel giudice civile nel caso d'un provato falso giuramento deposto dalle parti o dai testimoni, 489-490. Cosa allorche i testimoni sono confessi, II, 401. E cosa, se sono convinti di falso giuramento, 403, 404. Quando debba il giudice prefiggere l'inrotulazione, 495-5or. Il giudice non può ex officio opporsi alle proroghe, che le parti spontaneamente s'accordano, 500. Il giudice dee incaricare appositamente una persona dell'assunzione delle inrotulazioni . la quale terrà un esatto protocollo delle medesime, 501. Come venga l'inrotulazione effettuata ed in che tempo, 502. Modula del protocollo delle inrotulazioni, 504. Quando deesi ordinare al cursore il pronto incasso della penale inflitta alle parti . chenon sono comparse all' inrotulazione degli atti, 513. Istruzioni pel giudice allorche si forma l'indice o rotolo degli atti, tanto giudizialmente quanto stragiudizialmente, 513-519 Incumbenti del giudice in campagna nelle processure in iscritto, 519. Modula dell'atto d'inrotulazione, 520. Qualunque rotolo dee registrarsi in un separato protocollo. 522. Modula relativa, 523. Cosa dee osservare se nell' atto dell'inrotulazione insorgessero differenze sopra la consegna di qualche documento, 524. Modula del protocollo in tale proposito da assumersi. 525. Gosa allorche si tratta se i documenti presentati all' ispezione possano essere uniti al rotolo degli atti, 526. Come segua l'inrotulazione degli atti nei processi verbali, 547. Modula d'un elenco prescritto in questa processura, ivi. Formola del registro delle inrotulazioni seguite in processura verbale, 529. Il giudice dee procedere sollecitamente nel disbrigo delle cause e deciderle con sentenza, III, 5. Istruzioni pel giudice nel deferire, votare e chiamare il rappresentante politico alla deliberazione e decisione delle cause in un tribunale collegiale di prima o seconda istanza, 5-21. Regole, forme e requisiti di cui debb'esser munita la sentenza, 42. Module di sentenze di prima e seconda istanza , 62-64. Anche gl' interessi vi debbono essere precisati, III, 64. Quando sia necessario di nominarvi pure i patrocinatori, 65. Nella sentenza che commette che qualche cosa sia eseguito, deesi precisare il tempo entro cui tutto debba essere ultimato, ed il pregiudizio in cui si incorre, 66. Quando sia il caso di riservare nelle sentenze le ragioni ad una parte, ivi. Dilucidazione sulle riserve, 68. Come dee il giudice notificare la sentenza alle parti, 68, 69. Quando dee un giudice nominare un curatore absentis, onde intimare la sentenza, 70. Il giudice dee tener pronti i motivi del giudicato entro tre giorni dopo la sentenza profferita, 71, 72. Termine di 24 ore per i motivi delle sentenze pronunciate in affari cambio-mercantili, 72. Quando ed in quali casi può il giudice rigettare l'insinuazione d'appello, gr. Quando abbia luogo la contumacia ipso facto, e quando la contumacia ad istanza della parte, presentandosi troppo tardi l'insinuazione d'appello, 92. Distinzione che ne fa la legge in tale incontro, ivi. Incumbenti del giudice allorche dee inoltrare gli atti appellati al giudice superiore e suo procedere, 100-102. Dichiarandosi una parte di voler desistere dall'appellazione, non s'intima l'atto che per lume e direzione, 102. Nelle appellazioni fatte verbalmente deputa il giudice una giornata, in cui tutti gli occorrenti gravatoriali si deducono a voce, 105. Modula d'insinuazione verbale e decreto, 106. Quid, se nelle giornate prefisse pei gravami e controgravami non intervenisse l'appellato, 107. Quid, se vi mancasse la parte appellante, 108. Quando e come debba il giudice inoltrare gli atti appellati al giudice superiore, 108, 109. Come si estende la relazione accompagnatoria, 110. Modula di questa relazione, 111. Istruzioni pel giudice rispetto alla spedizione dei motivi e delle relazioni accompagnatorie gli atti all'appello, 120-125. Incumbenti del giudice allorchè

400

la parte appellata crede di poter domandar la cauzione interinale, III, 125 132. Egli non decreta sempre ex officio la prestazione della cauzione nei casi d'appello, ma vi assegna qualche volta anche una giornata, e decide indi con sentenza, 133. Modula di sentenza per cauzione interinale, ivi. Come dee il giudice regolarsi , allorche ad onta del divieto di non poter interporre la revisione contro due sentenze uniformi, la parte lo facesse, 138. Incumbenti del giudice superiore allorche gli sono inoltrati gli atti, contro i quali si propose la querela di nullità . 145-147. Il giudice superiore sulla specifica prodotta modera l'importo del risarcimento aggiudicato alla parte danneggiata per la sentenza ch'esso annullò, e farà abbonarlo dai membri che componevano il tribunale, o dal giudice votante per la sentenza, 147-148. Chi paga, la multa o i danni aggiudicati nel caso che il giudice vi fosse stato per cattiva amministrazione di ginstizia condannato, 148 149. I giudici tutti, senza distinzione che coi loro voti ader rono a qualsiasi atto gindiziale, sono risponsabili del medesimo, e debbono portare in comunione il danno aggiudicato, 149. Il giudice superiore è tenuto di procedere ex officio alla nullità, se anche non vi fosse stata interposta, 150. Le querele ex sindicatu contro un giudice non hanno più luogo, 151. Qualunque gindire inferiore condannato dal superiore al pagamento de' danni, derivati da mala amministrazione di giustizia, ha il diritto di ricorso da farsi entro giorni 14 al giudice di revisione, 153. Incumbenti di revisione, allorche gli perviene un ricorso su tale proposito per parte del giudice, 154. Per poter decidere sul ricorso presentato dalla parte contro un decreto, sente il giudice superiore l'inferiore, colla sua informazione, 161. Prescrizioni pel giudice relativamente alla stesa ed al corredo delle informazioni da inol-

trarsi , III, 161-165. Il giudice superiore preciserà sempre il tempo in cui queste informazioni saranno d'inoltrarsi , 162. Modula di una consulta con cui s' inoltrano le informazioni sopra un ricorso. 164. Incumbenti del giudice superiore nell'evadere i ricorsi, e dell' inferiore nell' intimarlt, 156-171. Incumbenti del giudice se le parti dichiarano di convenirsi, e dimandano la sospensione della causa, 179. Decretazione relativa, 180. Il giudice dovrà sperimentare fra le parti un accomodamento amichevole, 172 181. Regole e norme pel giudice riguardo alla conciliazione delle parti, 183-192. Suoi incumbenti allorche viene dai conjugi intentata la separazione di letto e mensa, 181-191. Il giudice superiore non può ingerirsi nei componimenti amichevoli , 195. Il giudice , occorrendo dare il permesso di transigere al curatore o tutore , lo darà sempre per una sola volta, 198. Può il giudice ordinario essere scelto giudice arbitro, 216. Colui che è inabile per giudice è egli inabile anche come giudice arbitro ? 217. Cosa dee osservare il gindice allorche si ricerca il provvisionale arresto d' un debitore, 330-334. Qual giudice sia il competente per ordinare l'arresto, 334. Decreto d' immediate arresto e relative note, 335-338. In caso di fuga , ecc., può arrestarsi il debitore da qualunque giudice, 338. Il giudice rigetta l'istanza dell' arresto personale, allorche mancano i due estremi voluti dalla legge, e l'accorda senza sentire la parte contraria, allorche vi assistessero, 240. Subito che la parte arrestata presta idonea cauzione debb' essere immediatamente liberata dall'arresto, 247. Nascendo dubbio sulla sufficienza della cauzione, allora dovrà prima sentirsi la concontroparte, ed indi si pronunzierà come di ragione, ivi. Decreti e sentenza analoga a questi casi , 248. Incumbenti e processura pel giudice allorche la parte impetrante l'arresto produce il 26

402

suo libello di giustificazione, III, 249-251. Quali beni non possono dal giudice esser posti sotto sequestro . 258.265. Presso qual giudice si debba ricercare il sequestro dei mobili in mano d'un terzo, 266. Esenzioni dal foro prescritte, 269. Decreto che rilascia il giudice sull'istanza pel sequestro, 270. Avvertenze che entro a tale decreto assolutamente debbon porsi , 271. Quid, se il bene mobile si trova in deposito giudiziale, ivi. O se si sequestrano effetti esistenti nelle pubbliche casse, 271, 272 Incumbenti pel giudice allorche si sequestrano danari, che il debitore dee percepire da una cassa pubblice, 275. Decreti, note requisitoziali, responsive, ecc., relative a questa procedura di sequestro, 276-279. Decreto sull' istanza che ricerca la stima e vendita degli effetti sequestrati esposti a deperimento, ed evasione del protocollo successivo al decreto medesimo, 280. Processura nel sequestro allorche il sequestrato da cauzione, 281, 282. Decreti e sentenza analoga al caso che fosse controversa la sufficienza della cauzione pel sequestro, 282, 283. Processura pel giudice, allorche gli viene presentato libello giustificativo del sequestro, 286. A qual giudice si dee presentare il libello questionis? ivi. In quali casi dee il giudice far aver alla parte una congrua soddisfazione per i danni ed ingincie sofferti pel sequestro, 299. Ed ove si debba intentare la causa relativa, 286-200. Cosa dee osservare il giudice nell'accordare la sequestrazione provvisoria, allorene sarà controverso il possesso d'una cosa, senza che una o l'altra parte possa incontanente provare il suo diritto? 291, 292, 300. Decreti relativi, 294. Coss, nell'accordare la sequestrazione, allorche la roba è contestata de una e posseduta dall'altra parte, e che vi fosse pericolo di alienazione o deperimento della medesima, 295, 300. Decreti, 296, 297. Sentenza in caso di discordia sulla cauzione da prestarsi

dall'attore, HI, 397. Quando debba il giudice nominare a pericolo delle parti il sequestratario nel caso della sequestrazione provvisionale? 301. Deereti di conferma, 303-305. Il giudice dee munire il sequestratario d'un decreto che legittimi la sua destinazione, 306. Doveri di cui fara cenno il deereto mentovato, 307-309. Modula del decreto di nomina o conferma, 310. Il giudice si farà 30 giorni dopo la scadenza d'ogni anno render conto dal sequestratario, e comunicherà i conti alle parti, 309. In qual modo astringe il giudice il sequestratario alla produzione della resa dei conti? 312. In che modo e quando accorda il giudice la prenotszione provvisionale delle ragioni dell' attore sui beni immobili del reo ? 312, 313. Il deposito giudiziale è una specie di sequestrazione provvisoria, 314. Spiegazioni sul deposito, non che istrazioni sulla processura, ed ordine dei depositi giudiziali in genere, 314 325. Incumbenti del giudice nelle diverse cauzioni da prestarsi tanto dall'attore quanto dal reo, o da ambe le parti, 329 335. If giudice licenzia la parte che ricerca l'esecucione allorchè non si appoggia, e produce la sentenza o convenzione giudiziale, 340. Decreto, 341. Quid, se lu parte ricercasse l'esecuzione sull'appoggio d'un documento pien provante? 354. Processura ulteriore, 352,353. În questo caso dovrchbe aver luogo la cauzione sulla domanda dell'esecutante, 353. Decreto e sentenza relativa in caso di discordia. 354. Quid juris, se il reo non potesse prestarsi alla cauzione? 355-358: Quale sia il giudice competente per poter accordare l'esecuzione, 365. Questo giudice è bure autorizzato di accordire l' esecuzione di effetti mobili, esistenti fuori della sua giurisdizione, 366 In quali casi possa il giudice nazionale concedere l'esecuzione di quelle sentenze che furono pronunciate da un ciudice di estero stato, contro un suddito Austriaco, 367.

Il giudice non potrà mai amministrare giustizia. se non dietro le leggi dello Stato, in cui egli è istituito, eccettuato il caso di qualche riguardo di diritto di reciprocità, III, 367. Quid, se gli stabili sono posti fuori della sua giurisdizione? 368. Cosa deesi osservare sull'esecuzione che s'intende praticare in Ungheria e Transilvania a pregiudizio di quegli abitanti, e viceversa? 369-379. Come procede il giudice nell'esecuzione, allorchè il reo dee cedere all'attore un bene stabile? 379.382. Come, se lo stabile è sotto un altro foro? 383. Decreto e nota 385-403. Come procede il giudice nell' esecuzione, allorche il reo dee cedere un diritto reale sopra uno stabile di sua ragione ? 402. Come , se il reo dee consegnare un mobile determinato ? 404, 405. Quid, se il mobile non si trovasse più in mano del reo? 407, 408. Come, se il reo dovesse consegnare un bene mobile indeterminato di un certo genere? 408-410. Come, se il reo dee prestar un lavoro fatto, non eseguibile da alcuno? 412. Oppure un lavoro eseguibile anche da un terzo, 412, 413. Come procede il giudice allorche il reo dee pagar una somma di danaro? 414. Come , se l'attore pratica l'esecuzione sul salario del 100? 417, 418. Processura del giudice allorchè si domanda l'assegno del salario o pensione, 420, 421. Quid , se l'attore s'accontenta di ricevere in soluto un credito spettante al reo verso un privato? 430-433. Quid, se egli si vuole pagare sopra un credito del debitore che ne possedesse il relativo documento? 433-435. Se il reo poi non avesse documento in appoggio del suo credito verso un terzo, 436, 437. Quid, se il cfedito assegnato fosse ipotecato ? 437-439. Quid, se l'esecuzione si addomandasse sopra frutti e rendite? 443-450. In questo incontro debb' esser proposto le nominato un sequestratario, 444. Decreto pel sequestratario, 448. Procedere in caso di eccezioni contra la persona del sequestrario, III, 451. Doveri che il giudice impone al sequestratario, 452, 453. Allorchè si esecuta i frutti d'un credito ipotecato non occorre sequestratario, 454. Quid, se la parte dimanda l'esecuzione per un credito non prenotato sopra frutti o rendite consistenti in certa quantità di danaro? 455. Decretazione relativa, 456. Quid . se la parte dimanda l'oppignorazione d'un bene stabile o di una pretesa assicurata sul medesimo? 458-460. Come procede il giudice allorchè si domanda e s' accorda la stima del foudo stabile pegnerato? 463-468. Come si procede nel caso delle vendite esecutive dei beni stabili ed in concorso dei creditori prenotati sul fondo? 470-476. Come, e quando si eseguisca l'assegno del fondo all' attore che lo accettò al prezzo di stima, 476, 477. Allorche o l'una o l'altra parte avesse entro i trenta giorni ricercata la subasta del fondo . il giudice dovrà accordarla, e deputare all' effetto ilgiorno ed il commissario ad actum, 478, 480, 482. Editto da pubblicarsi in tale incontro come da stendersi? 483-480. Non effettuandosi le vendite dopo due incanti, avrà luogo la medesima anche sotto il prezzo della stima, 478. Eccezioni di questa regola, 479. Come, quando e sotto qual forma e motivo debbono prima del terzo incanto esser sentiti i creditori? 492-498. Prescrizioni e decretazioni relative alle pubbliche vendite gindiziarie, 479-482, e 498-500. Regole e formalità per le offerte alle pubbliche vendite d'uno stabile. 501-512. Tasse da aggiudicarsi al banditore negl'incanti, 513, 514. Abolizione del jus retractus nelle pubbliche vendite, 5,6. Eccezioni e modificazioni riguardo a sudditi esteri ad alla camera d'assicurazione di Trieste, 517. 519. Come si possono ovviare le collusioni ed i segreti maneggi dei compratori nelle pubbliche vendite? 510. I termini stipulati del prezzo nella pubblica vendita debbono essere osservati appuntino, III, 521. Processora allorche la parte fa istanza per una nuova vendita a spese e pericolo del compratore, 521. 522. Incumbenti del giudice, allorche la parte addomanda l'oppignorazione di effetti mobili del reo , ed osservazioni sul privilegio di alcuni effetti, 524-520. Quando debba il giudice accordare l' asporte dei mobili e semoventi , 532-535. Quid, nei tre casi che il fante non trovasse persona a casa per oppignorare o che gli si fosse stato fatto forza incontra, o che avesse eseguita l'oppignorazione? 535-539. Quid , nella stima e vendita dei mobili . modificazione e differenze fra mobili estabili? 530. Quid, se fosse stato nulla trovato, e che la parte domanda la notificazione di tutto l'avere? 540-547. Quando debba accordarsi l'arresto personale? 547. Quando possa levarsi l'arresto, 547-550. Come facciasi praticare l'arresto? 548. Anche le rendite vitalizie del reo sono atte a far levare l'arresto, allorchè l'attore possa entro tre anni esser pagato , 540, 550, Come debba procedere il giudice, allorche il debitore indusse il creditore alla sovvenzione per mezzo di false rappresentazioni , o avesse agito dolosamente in altro modo, 552. Ove. e come s' implora il patto giudiziale, IV, 11. Nel procedere al patto pregiudiziale dee il giudice distinguere due casi, cioè : il caso in oui il debitore vuol obbligare i creditori al patto pregiudiziale, ed il caso ove il debitore implorasse dal giudice il permesso d'entrare in compoaizione coi creditori, 13. Processura relativa, 15-32. Quando debbasi sopprimere il negozio d'un debitore, 34. Quando si debba ex officio procedere anche dopo il patto pregiudiziale, ivi. Regole che sono prescritte alla borsa di Trieste rispetto al patto, 35. Procedere del giudice allorchè se gli presenta l'istanza per cessione dei beni . 42, 46. Il giudice non può pretendere che la parte ce-

dente dei beni presenti coll' istanza della cessione una dimanda separata dei benefizi, IV. 49. Quando si procede ex officio, ed anche all'inquisizione criminale contro al cedente dei beni, 52. Allorche il giudice riceve la dichiarazione d'insolvenza della parte cedente i beni dee apriro il concorso, 53. Regole sulla processura nell'inquisizione sopra tale cedente che si rende sospetto, 53-57. Incumbenti del giudice nell'accordare la restituzione in intiero, 58-61. Il giudice non può rigettare ex officio un'istanza prodotta per la restituzione, pel motivo di non esistere motivi sufficienti ad accordare la restituzione, o perchè l'istanza non è a dovere istruita, 61. Quando debba il giudice accordare la restituzione in punto di produrre nuovi testimoni in luogo dei defunti, chi erano ammessi e morirono prima dell'esame, 62. La restituzione una lesione sofferta si dec accordare a norma del Codice Civile, 63. Ragioni che ammettono la restituzione ob lesionem, ivi. Termini da osservarsi nel dimandare la restituzione, 64-67. Il giudice non può mai rigettare ex officio un'istanza per restituzione troppo tardi presentata: cosa dee dunque fare? 68. A qual giudice deesi produrre l' istanza della restituzione? 71, 72. Processura del giudice tanto nella restituzione in intiero contro una sentenza riportata, quanto contro la scadenza del termine, 73-80. Quali conseguenze porta seco la causa della restituzione in intiero? 80-82. Osservazioni e prescrizioni pel giudice sulla processura nei giorni feriali , 83-89. Il giudice dee far intimare sempre ad ambe le parti le sue ordinazioni e decreti, go. Prescrizioni sulla forma e modo della corrispondenza officiosa fra i rispettivi uffizi, dicasteri e parti, 90-92. A cadaun cursore o fante dee il giudice consegnare dei biglietti, per poterhi al caso affigere alla porta di chi dee aver l'intimazione d' un atto giudiziale, 94. Modula di tale

biglictto . IV, 94. Come si eseguisce l'intimszione allorchè da parte rea vi fossero parecchi consorti di lite, e fossero domiciliati in vari paesi? 95. Decretazioni relative a tale argomento, 07-00 Il giudice competente in questo caso , è quegli che ha la giurisdizione sul primo nominato, 100. Eccezione rispetto a' beni stabili , ivi. Come si decreta la scrittura che notifica il cambiamento dell'abitazione della parte? 101. Come la relazione del fante, di aver eseguita l'intimazione, mediante l'affissione all' albo pretorio? 101, 102. Dovere delle parti non dimoranti nel luogo del giudizio di eleggersi il domicilio presso una persona abitante nel luogo, 103. Pregiudizio in caso di ammissione, ivi. Decreto relativo , 104. Quid , se l'attore dimorasse fuori degli Stati Austriaci, o non fosse noto il luogo della sua dimora entro i medesimi? 105. Quid, se il reo fosse fuori degli Stati di Sua Maestà . o il suo domicilio fosse ignoto tanto all'attore quanto al giudice ; come si eseguisce l'intimezione? 105, 106, Modula degli editti, del decreto sulla petizione e del decreto di nomina al curatore absentis , 107-113. Come si procede se il domicilio del reo fuori degli Stati di Sua Macstà Austriaca fosse noto? 114. Istrusione intorno alle citazioni edittali, 116. Modo di pubblicare gli editti di citazione , 118. L'intimazione di un atto alla parte non dimorante nel luogo del giudizio si fa eseguire mediante la posta, o col mezzo di lettere requisitoriali , 119. Modula di note e decreti in quest'ultima processura, 120-122. Cos'è da osservarsi allorche il giudice fa eseguire l'intimazione mediante la posta? 118-123. Istruzioni riguardanti l'impostazione degli atti giudiziali, 123-127. Anche all' eredità giacente rea convenuta in giudizio deesi istituire un curatore absentis, allorche gli eredi non fossere noti, 123. Il giudice fa iutimare l' originale dell' atto cogli allegati all' avversario,

ed il duplo del medesimo alla parte esibitrice, con egual decreto sopra ambe le scritture, IV, 128. Incumbenti dei cursori, allorche il giudice loro consegna gli atti per la ulterior comunicazione alle parti, 120; 130. Modula del giornale delle spedisioni da intimarsi ogni giorno, 132. In qual modo dovrà contenersi il giudice rispetto alla consegna degli atti giudiziali alla posta, 133. Come seguir debba l'intimazione d'un atto allorche la parte miserabile che gode della franchigia della posta , non si ritrovasse nel luogo del giudizio. 135. Quali atti dee far riporre in archivio il giudice, 138. La tassa di cadaun atto, è da notarsi sull'atto mede. simo, e da pagarsi sollecitamente, oppure alla più lunga alla fino del mese, 141. Per motivo di non pagata tassa il giudice non può sospendere alcuna provvidenza giudiziale, ivi. Il giudice fa annotare sopra cadaun atto e rubrica il decreto analogo alla conclusione, 144. Citando testimoni, come si debba procedere, 145. Quando ed in che modo possa una parte addomandare la proroga del termine, 147-150. Decreto con cui il giudice accorda la proroga d'un termine, 15e. Quando il giudice sia autorizzato di accordare la proroga, 151. Procedere in tale argomento se la prorogi non sorpassa il termine legale, 151-153. Procedere, se si dee sentire la controparte, 153-158. Da qual giorno debbasi computare il primo termine legale, ed i termini prorogati, 159-161. Come è regolato il termine, allorchè la domanda di proroga del medesimo viene denegata, 163. Regola che fissa in ogni caso il giorno ed ora per la scadenza del termine, ivi. Chi si debba condannare nel pagamento delle spese giudiziali, 166-169. Casi in cui il giudice non può compensare le spese, 166, e 169-173. Il giudice superiore non può mai condannare la parte appellata alle spese, 172. Anche il giudice può dietro ricorso della parte essere condannato alle spese occasionate, IV, 176. Il giudice dee pronunziare sulle spese anche senza in- . chiesta delle parti, ivi. Eccezione, 177. Il giudice dee sempre moderare le spese, ivi. Modula d'una specifica delle spese prodotta dalle parti, 179-Quando abbia luogo la rifazione delle spese di viaggio, 181. Quid; se la parte attrice dee prestare cauzione per l'eventuale abbonamento delle spese giudiziali ? . 81, 182. Dilucidazione e decretazione, 182, 183. Incumbenti del giudice, allorche dalla causa risulta che le parti avessero agito con manifesta ingiustizia, e specialmente cull' aver negate circostanze vere , o supposte circostanze false, 184. In che modo dovrà procedere il giudice allorche la parte non potesse per causa di miserabilità soddisfare alle spese di giudizio e della carta bollata, non che all'onorario d'un patrocinatore, e che quindi domandasse il benefizio di esser gratuitamente patrocinata, 185-194. Nei dubbj insorti, e gravami prodotti sugl'importi delle tasse non si può ingerire il giudice menomamente, 189-190. In quali casi possa il giudice di campagna comparire come patrocinatore delle parti , 199. Il giudice di campagna è dispensato dal farsi laureare in una università, ma debb' esser rigorosamente esaminato sulle acienze legali dal tribunale d'appello, 199. Quando debba farsi il giudice esibire la specie di fatto dall' avvocato, 215-217. Il giudice non des accettare alcun atto senza procura, allorche esso è presentato da tutt' altra persona che dalla parte medesima, 217, 218. Prescrizioni , module dei mandati di procura e decretazioni, 217-225. Incumbenti del giudice, allorchè l'avvocato non presenta gli atti in carattere netto e leggibile, 231. Presc: izioni intorno al modo convenevole di scrivere degli avvocati, ivi. Quando debba il giudice inferiore denunziare, ed il superiore dimettere o interdire l'ayvocato, 233. Quando punire colla

multa d'uno zecchino, IV, 234. Ove debbon versarsi le multe degli avvocati ? ivi. Il giudice dee comunicare al decano della facoltà giuridica del paese tutte le leggi e prescrizioni dell'autorità superiore, onde esser divulgate fra gli avvocati, 234, 235. Incumbenti del giudice sulla mensuale riscossione delle tasse dall'avvocato che è risponsabile , o dal suo cliente, 239, 240. Quando il giudice debba, unitamente alle spese, moderare le competenze pretese dall' avvocato contre la parte succumbente avversaria, e quando debba moderare le spese e competenze dell' avvocato medesimo, 246. Come da procedersi, se o la parte o un avvocato dimandano la fissazione e rispettiva moderazione delle spese, 246-252. Norma del giudice per valutare le operazioni dell'avvocato, 253. Le spese giudiziarie incontrate e pagate non possono esser moderate, ivi. Qualità di pene e multe da infliggersi contro gli avvocati mancanti nel toro dovere. 254-257. Ricompense per gli avvocati probi, assidui ed abili , 258. Definizione della voce: Giudice , 263. Quali studi debba aver fatto, e di quali cognizioni debba esser fornito chiunque domanderà di esser fatto giudice in città o in campagna, 262. 265. Quali requisiti , oltre quelli dello studio , si richiedano in genere, 265. Esami che dovrà subire l'aspirante a giudicatura per ottenere il decreto d'idoneità, 266. Rendendosi vacante un posto di giudice di prima istanza, si dovrà pubblicare un concorso mediante destinazione d'un termine di quattro settimane, 267. Quali individui, e come sieno da nominarsi giudici di prima e di seconda istanza, 267, 268. Il rango dei giudici ed impiegati nella stessa categoria di servizio si determina dalla data del primo decreto ricevuto nella suddetta categoria, 268. Di quali requisiti debb'essere inoltre fornito colui che aspira ad un posto di giudice consigliere al tribunale delle miniere, 273.

In un tribunale non possono esser nominati gindici quelli che sono congiunti fra di loro di sangue o di agnazione, IV, 274. Tutti i giudici ed impiegati debbono nell' assunzione del servizio rilasciare una giurata dichiarazione, 277. Come debba esser concepita? ivi. Quali persone saranno inabili alla carica di giudice, oppure rimossi se la coprissero, 270, 280. Il giudice non può godere di alcun provento fuori del suo onorario, eccettuate le spese forzose di viaggio, ed è loro proibita l'accettazione di qualunque regalo, 280-282. Il giudice od altro impiegato non potrà esercitare l' avvocatura od accettare oltre alla sua carica un altro posto particolare, 281. Eccezione riguardo ai giudici locali, ed agli auditori dei reggimenti militari, 281, 282. Prescrizioni emanate a fine di togliere ogni parzialità nell'amministrazione di giustizia ai giudici riguardante la loro propria giurisdizione a cui sono soggetti, 283, 284. Quando si possa perorrescere un giudice , 284. Procedura in tale proposito, 284, 285. Ogni giudice dee alla fine dell' anno trasmettere al suo superiore un elenco di tutte le cause pendenti ed ultimate, 286-203. Modula di siffatto elenco, 204. Riepilogo degli ulteriori obblighi d'un giudice o tribunale, 285-290. Il giudice od altro impiegato dee tener segreto quanto avviene nel giudizio, 280, 200, Senza permesso non può egli allontanarsi dal luogo del giudizio, 200. In caso di viaggio ufficioso terra un giornale per sua legittimazione, ivi. Il giudice non può farsi mai supplire, 291. L'azione ex sindicata non ha più luogo contro il giudice in Austria, 294. Come dee la parte cercar giustizia in confronto d' un giudice malizioso, improbo, incapace, ivi. Processura del giudice nell' ammortizzazione d' un documento perduto, 206-304. Processura nelle cause rignardanti affari di commercio, 305-308.

GIUDICE ARBITRO. Sua definizione, III, 206. Le parti possono eleggersi dei giudici arbitri, 205, 206. In che differiscono dai giudici ordinari, 206. Per istituire il giudice arbitro si richiedono due convenzioni che formano il compromesso, 208. Schiarimento su tale oggetto, 206-214. Giudici arbitri possono esser eletti due, cioè uno in prima ed uno in seconda istanza, 215. Chi può essere prescelto in giudice arbitro, 216-221. Può il giudice ordinario esser nominato giudice arbitro, 216. Il giudice arbitro dee sentenziare entro il termine stabilito nel compromesso, 218. L'autorità del giudice dura per tutto il tempo, che per l'autorità conferita dalle parti al giudice fu da lui proregato, ivi. Prescrizioni per l'arbitro, ivi. Il giudice arbitro a qual ordine dee attenersi nella cognizione dell' affore, ivi, e I, xn. Quale ricompensa compete al giudice arbitro, III. 221. Ove si debba riclamare contro i giudici arbitri, 229. Il giudice arbitro non potrebbe effettuare l'esecuzione che mediante lettera requisitoriale al giudice ordinario. se anche le parti gli avessero conferita la facoltà dell'esecuzione, 228.

GIUDICE AUDITORE. Chi sia ed ove esista il giudice auditore, III, 81. Giurisdizione dell'audi-

tore, ivi. Vedi Auditoriato.

GIUDICE REI SITAE. Al giudice rei sitae viene comunemente presentata l'istanza per la sequestrazione provvisoria dei beni, III, 298. La nomina ed istituzione del sequestratario però non ispetta esclusivamente al medesimo, ivi. Il giudice rei sitae può soltanto effettuare la pignorazione degli stabili ed altri immebili, 368, 461.

GIUDICE REQUISITO. Ad un giudice requisito non ispetta il conoscere sulla competenza ed incompetenza del giudice requirente rapporto ad un atto presentato a quest' ultimo, I, 212. Doveri ed incumbenti allorche viene ricercato di esaminare dei tratimonj, II. 278. Nota responsiva, decretasione, ecc., 279. Come possa essere costretto di sollecitare gli esami, 260. Incumbenti pel giudice requisito allorche dee assumere il giuramento di parti dispensate dal § 289 del Regolamento, 473-475. Non è suo obbligo di citar la parte al giuramento, 482.

GIUDIZIO DELEGATO MILITARE MISTO. A questo giudizio si produce la petizione diretta contro un militare assente dal suo enpo, o che non è soggetto ad alcun reggimento, 1, 244. Persone soggette a questo filo, 2, 213. Suo significato, III, 344. Quali persone vi sono soggette, 345: Fu istitutio in Milano, ivi.

GIURAMENTI. Quali giuramenti possono essere compresi fra le prove permesse dal Regolamento, I, 66. Il giuramento debb' esser deferito od offerto immediatamente nella scrittura in cui tutti gli altri mezzi di prova sono prodotti, ivi. Anche il giuramento è un valido argomento di provare che le nuove circostanze prodotte in replica o duplica non sieno stati taciuti nella petizione o risposta per ritardare l'affare, 255, 265 Ogni testimonie dre giurare, a cosa? II, 283. Quali persone ne sieno dispensate, 284. Il Clero non ha questo privilegio, ivi. Il giuramento precede sempre all' e-same da assumersi, 285. E si riceve in sessione regolare dal tribunale, oppure mediante delegata commissione, 286. Mado con cui si fa prestar il ginramento ed ammonizione sullo sperginro, 286, 237. La formola del giuramento è : Così Iddio rii ajuti, 289. Eccezione rispetto agli Ebrei, ivi. Modo di far giurare validamente gli Ebrei, 289-294. Il giuramento dei sacerdoti sul Vangelo non e più in uso , 294 La formola del giuramento si inscrisce parola per parola nel protocollo dell'e-same, e si fara espressa menzione dell'ammoniajone fatta sullo spergiuro, 205. Al giuramento

pobramo essere presenti le parti, ma non mai all'esame dei testimonj, II, 278, 295. Il giuramento delle attestazioni scritte costituisce la prova sommaria per testimonj, 340. Formola del giuramento da prestarsi dai testimoni, nella prova sommaria. 350. Il giuramento sarà conservato in archivio, ivi. Cosa occorre per poter ritenere che il giuramento sia prestata da un testimonio morto prima che abbia giurato l'attestazione, 352. Quando sia il cito di dire che il testimonio morto si sia giudizialmente offerto al giuramento, 353. I periti prima di passare all' ispezione oculare di ciò che debbono peritare, doveanno giurare, o essendo ginrati esser ammoniti sul loro ginramento, 377. Qual giuramento debbano prestare, 378. Formoli di un protocollo del giuramento assunto, ivi. Il giuramento dei chirurghi prestato appresso una facoltà medica d'un' università non gli autorizza di far altestati , e da periti giurati , e dovranno perciò. prestarlo anche all' atto della perizia, 380. Così pure i protomedici, ivi. Quante specie di giuramento sieno adottate dal Regolamento, 398. Chi possa rimettere all'avversario il giuramento, 470. Il giuramento dee prestarsi in persona da chi giura, 471. Le parti sono in regola obbligate a deporre il giuramento avanti il giudice appresso cui pende la causa, quantunque non fossero a lui soggetti, 476. Ececzioni, 473-477. Processura, se le parti sono dispensate dal deporre il giuramento, avanti il giudice della causa, 474-476. Quando sia il caso che la sottoscrizione della formola del giuramento supplisce alla prestazione del giuramento medeaimo, 427. Per quanto tempo questa, formola firmata abbia forza legale, ivi. La formola debb'esser comunicata all'avversario, 470 Quando, ed in qual modo debba prestarsi effettivamente il giuramento di cui era firmața la formola , 429. Come sarebbe da trattarsi colui che tolto l'impedimento

non volesse più gigrare effettivamente la formola da hii firmata, II, 479. 480. Il giuramento quando può esser ricevuto anche nella propria abitazione di colui che dee giurare, 481. Non occorre assolutamente che le parti sieno presenti alla prestazione del giuramento, ivi. Ma sta m sua liberta di comparirvi in persona o mediante procuratore, ivi. In qual caso non si possano ammettere le parti al giuramento, quantunque commesso con sentenza antecedente, e per conseguenza quando debbasi fare campo alla deduzione della nuova prova o riprova, 482. Se questa prova o riprova fosse risultata insufficiente non si potrà esigere ulteriormente il giuramento, ivi. Quid, se colui che dee giurare muore prima della prestazione, 487. Quando ciò sia applicabile ad un testimonio, 487, 488. Cosa sia prescritto nel caso che si potesse provare che una parte avesse deposto un falso giuramento, 489. Principi sul giuramento, 490. Cosa è di ragione se i testimoni avessero deposto un giura. mento falso; distinzione fra testimoni confessi e convenuti del falso giuramento, e conseguenze che porta la medesima, 491-494. Qual giuramento dec prestare il creditore che nel patto pregiudiziale si costituisce solvente a scarico del debitore, e qual giuramento il debitore, IV, 7, 9, 30. Giuramento da prestarsi dal debitore sul suo stato attivo e passivo, allorche cede i beni, 50. Se possa aver luogo il giuramento nella restituzione in intiero volendo comprovare di non aver conosciuti i nuovi documenti, 60. Quando debba la parte atprestare il giuramento di povertà, 181, 182. Giuramento che debbono prestare gli avvocati ebraici, 199. Anche gli ascoltanti prestano il giuramento d'uffizio, 275. Qual clausola e dichiarazione debb' esser assunta nel giuramento che ogni impiegato dee prestare nel momento che assume il real servizio, 278.

GIURAMENTO DECISORIO DELLA LITE. Quando possa essere deferito nella replica e duplica il giuramento decisorio, I, 59. Egli è una specie di prova permessa del Regolamento, 66. Se una parte nega che il documento non è scritto di proprio carattere, dee la parte in mancanza della prova di comparazione de caratteri servirsi del giuramento decisorio e diferirlo all' avversario, II, 225. Definizione del giuramento decisorio, 308. Questo giuramento non è nè giuramento necessario meramente, nè volontario, 399. Il gipramento è una specie di convenzione, 400. Quindi la legislazione ha stabilito per principio che chi avrà la facoltà di transigere avrà pure il diritto di deferire il giuramento decisorio, ivi. Quando sia dunque ammissibile il giuramento, 308, 401. E sopra qual circostanza, ivi. Quali requisiti esige questa prova, 402-408. Il giuramento non può deferirsi mai in causa introdotta in punto d'importanza conjugale , 406. Perche, ivi. Similmente non si può deferirlo in una cambiale accettata, e allorchè qualcuno agisce a nome di un terzo sopra fatti altrui, 406, 407, Altri casi nei quali non può esser deferito , 408. Il proprio caso del giuramento è allorquando mancano tutti gli altri mezzi di prova, ivi. Nel deferire il giuramento, cosa sia rapporto all'avversario da osservarsi, 409. Se questo si esibisce alla difesa della sua coscienza con altre prove, quid juris? ivi. Quid, se non avra esibite riprove di sorte, 410. Il giuramento deferito, ed indi dalla parte avversaria riferito debb' essere senza eccezione accettato e prestato da chi lo deferi, 411, 412. Osservazioni essenziali in tale proposito, 411-413. Quesito, quid, allorche la parte cui fu deferito il giuramento si era ormai dichiarato in proposito antecedentemente nel suo atto in causa, 413. Altro quesito se la parte che deferi il giuramento possa ritirarlo, ed istituire altra prova ordinaria, I, 413. In qual forma dovrà prestarsi il giuramento sulle circostanze addotte dalla parte contraria e sulle proprie, 417. Discussione sul giuramento veritatis et credulitatia, ivi. Alla parte avversaria litigante in propria causa può deferiasi il giuramento tanto sui propri che sui fatti altrui, 418. Conseguenze se la prova del giuramento non viene effettuata entro il termine legale, 422-424. Processura nell' adire la prova rispetto alle parti, 421-429. Sentenza relativa, 430 439. Protocullo del giuramento, 439. E decreto che termina la causa, 460-441.

"GÜRAMENTO ESTIMATORIO. Questo giuramento è pure una specie di prova permesa dal
Regolamento fundiziario, 1, 66. In quai casi si
ammette il giuramento dei danni propri per parte
dell'avversario, 452. Il giuramento estimatorio
comprende in sè il danno emerso e l'utile cessato, 456. Il giudice può moderare l'eccessiva
somma del danno esternato dalla parte, 457. Anche allora ha luogo il giuramento estimatorio quando
qualcuno avrà provato di aver a pertendere qualche cosa sensa poter evidentemente far constare dell'importo, 458. Modula di una sentensa
con cui si ammette il giuramento estimatorio, 46r.
La procedura e decretazione nell'adire la prova è
uguale come si giuramento decisorio, 462.

GIURAMENTO LIQUIDATORIO. Significato del giuramento liquidatorio, I, 441. Il giuramento liquidatorio è abolito, ivi.

GIIRAMENTO MANIFESTATORIO O DI DE-NUNZIA. Chiunque sarà tenuto a denunziare sostanze o debiti dovrà a richiesta dell'avversario giurare la verità della sua denunzia, II, 463. Spiegazione relativa, jui. Se l'erede possa ohi ligarai al giuramento di manifestazione, 464. Quando il conjuge superstite, ivi. Questo giuramento non può mai essere ingiunto ex officio, 465. Quali persone possono esaer quindi obbligate al giuramento, II, 465. E quali ne sono eccettuate, 466. Onde possa aver luogo un tale obbligo, occorrono due estremi di occultazione d'effetti e di presunzione d'esserne conaspevoli, 465. Sentenza con cui si ammette il giuramento di manifestazione, 467. Quid, se la parte a cui rui nigiunto il giuramento di manifestazione per la consegna dei documenti venisse a morire avanti la prestazione del medesimo, e prima che lo avesse offerto, 469. Anche l'archivista può nelle controvvisie, per consegna di documenti essere obbligato al giuramento di manifestazione, 471.

GIURAMENTO PURGATORIO. Il giuramento

purgatorio non ha più lungo. II, 451.

GIURAMENTO SUPPLETTORIO. Il giuramento supplettorio è una specie di prova permessa dal Regolamento, I, 66. Egli debb' esser addotto nella prima scrittura in causa, ivi. Quando possa esser offerto nella controconclusionale ancora, 136. Cosa vi sia necessario perchè si possa ammettere il giuramento supplettorio, II, 444. Quando debbano le parti esibire il giuramento, ivi. Il giuramento viene sempre commesso con sentenza, 445. Il giuramento avrà luogo soltanto allora quando è evidente che la circostanza da giurarsi sia per metà provata, ivi. Il giuramento supplettorio viene o riservato o ingiunto con sentenza, ivi. Formola di una di queste ultime sentenze, ivi. Effetti che porta seco l'ommissione dell'offerta del giuramento, 451. Giuramento supplettor o , quando abbia luogo allorchè i testimoni furono convinti di falso giuramento, 493.

GIUSTIFICAZIONE. La scrittura di giustificasione dell'incorsa contumaria debb'esser presentata entro 14 g orni dopo pi intimazione della sintenza, I, 190. Cosa vi sia do osservare, 190. 191. Decretazione relativa, 192. Procedura susseguente, ivi. Attergati uei diversi incontri colle parti, 192,

194.

GIURISDIZIONE. Quale sia la giurisdizione per un libello diretto contro più consorti di lite soggetti a varie giurisdizioni, I, 106. Quali pei militari, pensionati o dimessi dall' attualità del servizio colla riserva del carattere militare, i chirurghi , le mogli e figli degli ufficiali, 212. Qual è la giurisdizione per tutti coloro che sono impiegati alla marina, 215. Quali per le 300 case adjacenti all' arsenale di Venezia, 218. Anche gli ufficiali ex-Veneti godono della giurisdizione militare, 219. Eccezione in tale proposito, 220. Quale sia la giurisdizione dei militari in permesso indeterminato, ivi-Le controversie fra comuni e comuni, quando decida il Governo del paese, e quando il tribunale di prima istanza, 223, 224. Ove debba comparire il regio fisco in causa di oggetti riguardanti il tesoro militare, 225. Gli oggetti relativi alle miniere in via civile sono ventilati e discussi al fôro della Regia Direzione alle miniere di Treviso, 226. Quale sia la giurisdizione in quistioni relative a quartieri affittati ai privati, ed indi occupati dai militari, 227. Foro per le cause miste, ivi. La giurisdizione contro l'intendenza di Finanza è il fisco, 232. Modificazione, ivi. A qual ginrisdizione si trattano le questioni sulla validità dei matrimoni , ivi. La giurisdizione viene prorogata dalla riconvenzione, 284. Quando venga il caso di non poter produrre la riconvenzione al fôro accordato per altro dalla legge, 286. Spiegazione, 285 Apparisce da ciò che dal § 53 non sono eccettuate le persone, ma soltanto gli oggetti, i quali non hanno vernna connessione col libello avversario, ovvero che derivano da fatti tutto diversi da quegli esposti nella petizione, e subordinati per loro natura o per legge, ad altra giurisdizione, 287. 288. Ne lo stato di possesso de' beni dell' oberato, ne la prenotazione de' crediti non costituisce la giurisdizione del concorso se non in quanto vi fosse l'oberato stesso soggetto in ordine alla sua qualità personale, I, 341. La natural giurisdizione per l'insinuazione de'crediti e ragioni di qualunque genere in un possesso edittale è il guidizio stesso ove fu aperto il concorso, 582. Eccezioni pel fisco e pei sudditi ottomani, 383. I crediti crariali militari contro un oberato sono insinuati presso il giudizio delegato militare misto, ed i crediti montanistici saranno bensi insinuati al foro concorsuale, ma debbono poi essere rimessi al foro delle miniere, 383, 384. A qual giurisdizione debbono chiamaria i testimoni per l'esame nella prova sominaria, 31, 259-273. Ed a quale nella prova sominaria, 351.

## T

IDIOMA. Quale sia l'idioma unitato del pace, 1, 71. Se una parte non conoscendo la lingua del pace si presentasse al foro, si dovrebbe prorogare, il contraddittorio, ivi. Eccezioni in tale proposito, ivi. I protocolli debbono essere assunti nell'idioma del paese, 71, 72. Varj idiomi che sono usitati nei diversi paesi della Monarchia Austriaca, 71. Quale idioma è permesso ai negozianti austriaci nel tener i libri di negozio, se vogliono che in loro favore facciano mezza prova. Il, 38.

IMPEDIMENTO INEVITABILE. Vedi Cuso inepitabile

IMPETIRE. Suo significato, I, 26.

IMPORTO. L'impôrto di lire italiane 255 circa costituisce l'oggetto-della contestazione al processo verbale, 1, 101. Se però la petizione si fondasse sopra un documento formale fornito di tutte le qualità volute dalla legge, potrà aver luogo il processo verbale, quand'anche l'importo fosse maggiore del prescritto, 103. Quando ecome debba essere moderato l'importo dei danni sofferti, o

delle pretese nella prova del giuramento estima-

torio. II. 457-460.

IMPOSTE PUBLICHE. Le pubbliche imposte per gli ultimi tre anni in addietro hanno il privilegio di esser anteposte a tutte le pretese dei creditori nella classificazione, I, 489. Definizione del vocabolo: Pubbliche imposte, ivi. Quesito, se quegli che somministra il danaro per pagare le pubbliche imposte, possa pure godere dello stesso privilegio di anteriorità, ivi. Nelle caszioni delle pubbliche imposte non s'introducrà mai un formale libello, ne si incamminerà mai la via giudiziale, se non che richiedendo dall'autorità competente giudiziaria l'immediata esoccazione, Ili, 343.

IMPOTENZA AL DEBITO CONJUGALE. L'impotenza debb' essere provata mediante peritit, medici, chirurghi, ed ove occorra anche col mezzo di levatrici, Il, 381. In una cansa d'importanza non può mai aver luogo il giuramento decisorio,

406, 407.

INCANTO. Vedi Vendita pubblica.

INCIDENTI. Tutti gl'incidenti sono qualificati alla processura verbale, I, 105. Dilucidazione di questa materia; 106. Intavolato l'incidente della eccezionata declinatoria del fòro, resta sospesa qualunque decisione della causa principale, 210-INCOMPETENZA DEL GIUDICE. Vedi Decid-

INCOMPETENZA DEL GIUDICE. Veui Decti-

natoria al foro, Eccezioni.

INDICE DEGLI ATTI. Vedi Elenco.

INGIURIE. Nelle controversie che riguardano ingiurie verbali ha lungo la processura verbale, I, 102. Trattandosi però d'ingiurie reali, allora s'in-

troduce il processo in iscritto, 105.

INQUISIZIONE. Contro l'oberato in un concorso à incamina l'inquisizione ra officio. 1, 6. In qual caso si proceda a questa inquisizione, 353. Processura relativa in tale incontro contro l'oberato, 408, 411. Quando debbasi procedere all'inquisizione, allorchè il debitore ha ceduto giudizialmente i suoi beni, IV, 52. Regole sulla processura contro la parte cedente i suoi beni, che si rese sospetta di fuga o di occultazione di effetti, 53.5-.

INROTULAZIONE DEGLI ATTI. Nell'inrotulazione si unisce sempre il documento controverso fra le parti, I, 70. L'inrotulazione ha luogo quando il reo non presenta la risposta o duplica, e l'attore manca di produrre la replica, 202, 252, 262. Incumbenti del giudice allorche ha luogo l'inrotulazione per difetto di scritture in causa, 203. Definizione della voce: Inretulare gli atti, ivi. Quali atti debbousi inrotulare nel caso del § 32 del Regolamento, 204. Quando ha luogo l'inrotulazione degli atti nel processo provocatorio per diffamazione, 326. Quando si può domandare l'inrotulazione nel processo probatoriale , II, 318. Quando viene la medesima prescritta, e come eseguita in detto processo probatoriale, 319. Quando ha luogo l'inrotulazione degli atti nella prova per periti , 390, 391. Cosa significa la voce inrotulazione, 497. In quali casi abbia luogo, ivi. L' inrotulazione non può aver luogo che dietro decreto del giudice, e sopra istanza di parte, o sopra l'ultima scrittura in causa, ivi. Nei casi di appellazione o revisione in processo scritto non occorre più che gli atti vengano di nuovo iprotulati. mentre si aggiungono gli atti susseguiti al rotolo dapprima, 496, 498. Decreto sopra l'ultima scrittura in causa, 498. Quando abbia luogo l'inrotulazione in contumacia, 499. Abusi da togliersi in questa materia, 409, 500. Decreto, con cui si rimette la parte che ricerca l'inrotulazione, alla scrittura , frattanto presentata dall' avversario, 501. In qualunque giudicatura o tribunale vi sarà una persona appositamente incaricata ad assistere alle inrotulazioni, e questa terra un protocollo sulle

medesime, II, 501. Modo con cui si eseguisce l'inrotulazione, 502. Modula del protocollo in questione, 505. L'inrotulazione dee seguire nell'ora destinata, e nel giorno in cui il giudizio tiene le sue sessioni, 507. L'inrotulazione può eseguirsi anche in contumacia d'una parte, 508. Quid, se la parte comparente dovesse o volesse ricercare la proroga della giornata d'inrotulazione? ivi. Decreto relativo in questo caso, 509. Quid, se niuna delle parti comparisse all'inrotulazione? 510. In che consiste la penale da infliggersi alle parti non comparenti, ivi. Di tutti gli allegati che vengono inrotulati si forma un indice, o sia rotolo, che debb'esser firmato dalle parti e dal curiale, 513. Istruzioni relative alla formazione del rotolo degli atti, 513-519. Il rotolo degli atti dee presentemente essere compilato stragiudizialmente, e portato indi in giudizio, 519. Modula dell' atto d'inrotulazione, 520. Questo rotolo viene indi portato in un separato protocollo, che il segretario del tribunale dee tenere, 522. Modula del protocollo in questione , 523. Quid, se nell' atto dell' inrotulazione insorgesse differenza sopra la consegna di qualche documento? 524. Protocollo da assumersi in tale proposito, 525. In egual modo si procede nella giornata dell'inrotulazione, allorchè si tratta della questione se i documenti prodotti all'ispezione possano essere uniti al rotolo degli atti, 526. Come si forma l'indice degli atti in processo verbale , 527. Modula di tale indice o elenco d'atti. 528. Formola del protocollo delle inrotulazioni nei processi verbali, 520. Dopo seguita l'inrotulazione degli atti si procede alla prolazione della sentenza, III, 5. Decretazione sul rotolo, allorche gli atti esigono l'invito d' un rappresentante politico , camerale o bancale per la rispettiva deliberazione e decisione, 35. Nota che si scrive al governo amministrativo . 36. Gli atti appellati sono inrotulati

soltanto allorquando il processo in merito era consumato in processura verbale, III, 104. Decreto d'inrotulatione sopra i controgravami, ivi. Avvertenze sull' inrotulazione degli atti appellati, 104, 105. Modo con cui viene esegnita l'inrotulazione degli atti appellati, 117. Gli avvocati compari. ranno in persona alle inrotulazioni degli atti in prima e seconda istanza, IV, 232. Eccezioni rispetto alla campagna, ivi.

INSINUAZIONE D'APPELLO. Vedi Appella-

INSINUAZIONE DE' CREDITORI D'UN CON-CORSO. Le insinuazioni dei creditori in confronto della massa di un concorso sono prodotte al giudice concorsuale, e contro il curatore alle liti, I, 383. Eccezioni in tale rapporto, 487. In qual forma dovrassi presentare l'insinuazione di credito, 445. Quale domanda vi debb' entro essere spiegata, 446. Nelle insinuazioni non ha luogo la prestazione della cauzione prescritta dal § 525 del Regolamento, 447. Avvertenze sull'insinuazione e classe d'un diritto di proprietà o dominio, ivi. Tutte le insinuazioni saranno registrate in un protocollo giudiziale ed in un registro particolare del curatore alle liti, ende colla di lui scorta e controllo si possa formare la specifica prescritta per la confezione della classificatoria, 449. Modula di un tale registro, 450. Come producesi in ordine a cadauna insinuazione ed alla liquidità del credito, 451. Modula di una sentenza di liquidazione di diritto di proprietà . 453. Incumbenti del curatore alle liti in ordine ad ogni insinuazione, 454. Quando l'insinuazione è riconosciuta giusta, valida e sussistente, dee tosto su di ciò dare il curatore la sua dichiarazione, onde abbreviarne il processo, 455. Sopra cadauna insinuazione si dovrà profferire ed intimare una particolare sentenza rispetto alla liquidità del credito, 456. Modula di una sentenza di liquidazione, I, 457, 458. Il fôro privilegiato del fisco ed il tribunale delle miniere, ove vengono pronunciate le sentenze di liquidazione, debbono comunicar contemporaneamente al giudizio concorsuale la classe in cui eglino credettero di porre il credito di cui si tratta, ivi. Modula della nota di questa comunicazione, 459 Spirato il termine delle însinuazioni non si può più ascoltare alcun creditore in ordine ai beni della massa, quand' anche avesse già ottenuto una sentenza, o gli competesse l'azione del compenso, o potesse ripetere dalla massa un bene di sua proprietà, 464. L'insinuazione troppo tardi presentata è quindi da restituirsi , 465. Quali sono i creditori privilegiati nell'insinuare i loro crediti, 466, 468. Anche le pubbliche imposte, i diritti d'uffizio, le tasse giudiziarie del porto di posta, di carta bollata debbono essere insinuate, 480. Le spese d'insinuazione non potranno mai essere aggiudicate al creditore vittorioso in causa, 11, 34. Si compensano perciò le spese quando il curatore resta succumbente . ivi. Vedi Concorso, Curatore alle liti.

INSINUAZIONE DELLA PETIZIONE ALL'AULA GIUDIZIALE. Cosa sia, e come viene posta in pratica, I, 183. Quali effetti abbia una tale inainuazione, 183.

INSOLVENZA. Quando dee il debitore dichiarare la sua propria insolvenza, I, 348. Eccezioni, 340. Come viene praticata la dichiarazione d' insolvenza, ivi. INTAVOLAZIONE, Prescrizioni ed osservazioni

sull'intavolazione o sia iscrizione nei pubblici registri delle ipoteche, III. 384 399. In quali casi ha luogo l' intavolazione, 381, 402, 441, 446, 458-477. L'intavolazione si può chiedere ad un giudice in un giorno feriale, ed egli la può fare eseguire pure in giorno di ferie, IV, 86, 80. Vedi Prenotazione.

INTENDENZA DI FINANZA. A qual foro si può

impetire l'intendenza delle finanze, I, 232. Le intendenze di finanza sono tutelate e rappresentate dal fisco; cosa vi dee precedere, 299. Vedi Fisco.

INTERESSI. Quali interessi, e per quanto tempo in addietro sono collocati nella seconda classe di un concorso, I, 504. Da quali proventi si pagano gl'interessi ai creditori, 505. Gl'interessi possono essere maggiori dei solti in una provincia, allorebè in un'altra sono legali, 505. 500. Osservazioni sulla materia degl'interessi che derivano dai crediti classificati nella terza classe, 517. Alla quinta classe appartengono gl'interessi arretrati di più di tre anni in addietro, 518. In qual maniera sono pagati gl'interessi che altre annue prestazioni da soddisfarsi dalla massa di un concorso, II, 34.-Nelle seutenze si debbono precisare chiaramente gl'interessi che sono da pagarsi III., 64. Qual è il termine a quo nel pagamento degli interessi, ioù.

INTERDETTI. Gi' interdetti non possono star in gindizio, I, 2)4. Gl' interdetti vengono rappresentati in giudizio da un curatore giudiziale, 296.

INTERROGATORJ. Definizione della voce interrogatorj, II, 262. Gl' interrogatorj sono o generali o speciali, ivi. Quando sono da prodursi gli interrogatori, nel caso che i testimoni fossero soggetti al foro del giudice della causa , 262. Effetti che porta l'ommissione degli interrogatori nella giornata dell' esame dei testimoni, ivi. Quali interrogatori generali si possano proporre, 263. Loro scopo, 264. Il giudice dee proporli ex officio a cadaun testimonio . allorchè non si presentano interrogatori speciali, 265. Differenza nell' esame fra gl' interrogatori generali e speciali, 266. Modula d'interrogatori di ambe le specie, 267. Quando e come sono da prodursi gl'interrogatori, allorquando i testimoni dimorano fuori della giurisdizione, in cui s'agita la causa, 269-276. In qual

caso debbono essere presentati gl'interrogatori nella prova ad perpetuam memoriam, II, 333. In ohe caso sono i testimoni sentiti a perpetua memoria, senza che occorressero interrogatori speciali, 334. Fino a tanto che la parte è abilitata di produrre gl'interrogatori speciali non si può dire ultimato l'esame dei testimoni, e non si possono levane copie delle deposizioni relative alla prova ad perpetuam memoriam, 335. Quando spira il diritto della produzione d'interrogatori nella prova a perpetuamemoria, 336. Qual è il fine e l'oggetto della presentazione degli interrogatori, 341-343.

INTIMAZIONE, Come viene effettuata l'intimazione del decreto, allorche ambe le parti non compariscono all' udienza prescritta, I, 182, 183. L'intimazione della sentenza equivale alla pubblicazione della medesima, III, 60. L' intimazione dee, per quanto sia possibile, praticarsi in uno e nello stesso giorno ad ambe le parti, ivi. Se però fosse possibile, si dovrà praticare l'intimazione della sentenza prima a quella parte che rimase succumbente in causa, 70. Quando abbia luogo l'intimazione della sentenza in mano della stessa parte, ivi. L'intimazione dei decreti ed ordinizioni del giudice dee seguire sempre ad ambe le parti, IV, qo. Il primo decreto in una causa dee intimarsi in mani proprie del reo convenuto, q3. Quid, se l'intimazione seguir dee a società intiere montanistiche o a dite mercantili . ivi. Come deesi praticare l'intimazione, allorche il fante trova che la parte si tiene nascosa, 94, 95. Come segue l'intimazione, allorche per parte rea convenuta vi fossero più consorti di lite, e questi fossero anche domiciliati in vari paesi, o6. Decretazioni analoghe a questi casi, 97-99. In qual caso si pratica l'intimazione mediante l'affissione delle ordinanze o decreti nel luogo del giudizio, 101. Se non si volesse che gli atti fossero intimati al primo nominato nella prima scrittura, si dovrebbe notificare all'avversario la persona a cui sarà da intimarsi diversamente, IV, 102. Se non si vuol attendere che la petizione dell'attore venga restituita allorchè dimorasse fuori degli Stati Austriaci, o di cui dimora fosse affatto ignota, dovrà quegli nominare un suo procuratore nel luogo del giudizio, 105. Come viene praticata l' intimazione allorche il reo fosse domiciliato fuori degli Stati di S. M. l'Imperatore d'Austria, o la sua dimora fosse del tutto ignota, 105, 106. Modula degli editti e dei decreti che si sogliono rilasciare in tal caso, 107-113. Come si fa intimare la sentenza ad una parte la quale non solamente è assente dal luogo del giudizio, ma il cui domicilio è eziandio a tutti sconosciuto, 114. Come s'intima, se il luogo del reo fuori degli Stati Austriaci fosse conosciuto, 115. L'intimazione ad una parte fuori del luogo del giudizio si eseguisce o mediante la posta, oppure con note requisitoriali, 119. Module di note e decreti allorche s'intima mediante note requisitorie, 119-122. Come si procede, allorche il giudice si serve dell'uffizio di posta per l'intimazione, 119, 122. Istruzioni riguardo alla consegna degli atti alla posta, 123-127. L'intimazione delle scritture si fa in modo che l'avversario riceva l'originale cogli allegati, e la parte esibitrice il duplicato, 128. L' intimazione nel luogo del giudizio si pratica col mezzo dei fanti o cursori giudiziali , 129, 130. Modula d' un giornale delle spedizioni da intimarsi dal fante ogni giorno, 132. Regole rispetto all' intimazione mediante la consegna degli atti alla posta, 133, 134. Qual è il modo dell'intimazione degli atti , allorche un miserabile o suo patrocinatore, il quale gode della franchigia di posta, non si ritrovasse nel luogo del giudizio, 135, 136, Istruzioni per gli uffizi di posta rispetto alle tasse, 137. Quali effetti porta seco l'intimazione regolarmente seguita, IV, 146. Come si eseguisce l'intimazione del decreto che accorda la proroga del

termine legale, 156.

INVENTARIO. Quando viene ordinata la confezione dell' inventario nel processo edittale, I, 412. Come viene l'inventario effettuato e deposto in archivio del giudice, ivi. Non solamente i mobili, ma anche i beni stabili di qualsiasi giurisdizione vengono descritti nell'inventario generale del giudice del concorso, 413, 416. Istruzioni sovrane relative alla confezione dell'inventario, 416, 417. Quando dee formar il fante o sia cursore l'inventario di effetti, III, 529. Modula d'un siffatto inventario. 531.

INVETTIVE. Le invettive d'una parte contro l'avversario negli atti giudiziari sono severamente

proibite, I, 73.

IPOTECA. L'ipoteca gode della prerogativa di esser in qualunque concorso dei creditori posta nella seconda classe, I, 498. Differenza fra il codice romano ed austriaco in tale riguardo, ivi. Presentemente non esiste distinzione di sorta fra l'ipoteca generale e speciale, 500. La prima classe del concorso dei creditori non può in verun modo pregiudicar i creditori muniti d'ipoteca, 497, 499. Quistione, se oggidi sussista ancor l'ipoteca legale, 501. Altro quesito: se un sequestro impetrato porti l'effetto di pegno o d'ipoteca nei casi di concorso, 502. Neppure il deposito giudiziale conseguisce questo effetto, 503. Cos'è di ragione, se due creditori derivano da uno stesso giorno ed ora il loro diritto d'ipotera? ivi. Uffizio d'ipoteche, loro incumbenze e doveri nella sequestrazione ed esecuzione. Vedi Sequestrazione, Esecuzione, Prenotazione, Intavolazione.

ISCRIZIONE. In the consiste attualmente l'iscrizione interna degli atti che si producono in giudizio, 1, 74. Gli atti appellatori e revisori sono

presentati al giudice di prima istanza', e portano la relativa corrispondente iscrizione, I, 76. Ecce-

zione di alcuni casi, 57.

ISPEZIONE DEI DOCUMENTI. In quali casi puossi concedere l'ispezione dei documenti, I, 70, II, 196, 201. Differenza fra l'ispezione degli atti e l'azione ad exibendum, 203. L'ispezione è giudiziale o stragiudiziale, 201. Quid, se nella stragiudiziale ispezione fossero trovati originali senza. oppure con vizi visibili, 197, 204. Come si procede se il possessore si opponesse alla sigillazione degli originali trovati con dei vizi visibili, 204. Quando ed entro qual termine ha luogo l'ispezione o ricognizione giudiziale, 197, 205. Processura nell'ispezione giudiziale, 198, 206. Decreto sulla dimanda dell'ispezione, 206. Avvertimenti pel giudice nei tre casi che nascono nell'ispezione, 207. Decretazioni relative a questi casi, 209. In qual caso dell'ispezione giudiziale si profferisce sentenza, e quando decreto, 211, 212. Modula di una sentenza sul deposito controverso di un documento in giudizio sino all'inrotulazione degli atti, 211. Chi possa appellarsi da questa sentenza, 212. Conseguenze che nascono, se una parte chiamata all'ispezione dei documenti trascurasse di comparityi, 213. In the mode ha luogo l'ispezione contumaciale, 214. Non nella giornata dell'ispezione, ma bensì in quella dell'inrotulazione si tratta se i documenti presentati all'ispezione possono essere uniti al rotolo degli atti, 527.

ISPEZIONE OCULARE DI PERITI. Quando deesi accordare l'ispezione oculare nella prova per periti, I, 6. Per l'ispezione oculare dee il giudice destinare una giornata, II, 364. Prima di passare all'ispezione, dovrà il giudice fare ai periti un'ammonizione sul giuramento che avessero forse già prima prestato, oppure dovesse in difetto riceverlo sull'ispezione.

possono le parti fare ai periti quel ricordi che crederanno necessari al loro interesse, II, 382. In qual caso dovrebbe il giudice far nuovamente ripetere l'ispezione oculare, 384. Reispezione oculare però non può accordarsi in verun modo, cioè un'ispezione già ultimata non può più essere rias-

sunta di nuovo, 390, 391.

ISTANZA. Istanza è chiamata qualunque atto o scrittura che non ha avuto una denominazione particolare dal Regolamento giudiziario, I, 75, 79. L'istanza diretta contro una sentenza arbitramentale a cui osta la rinunzia di riclamo, viene rigettata, 16. Non avrà corso veruna istanza in materia d'acque, se prima non venga presentata la dichiarazione del Governo che la cosa non interessa la pubblica causa, 17. Cosi neppure quelle istanze avranno corso, le quali riguardano contestazioni e controversie sopra compre e vendite di cariche seguite sotto il Governo veneto, ivi. Le istanze che concernono i luoghi pii vengono licenziate, se non sono presentate dal regio fisco, 19. I così detti cogniti però per lo sloggio da una casa, pel rilascio di una campagna o per l'affrancazione di un capitale, ecc., sono accettati ed intimati per ogni effetto di ragione, 20. Processura in questo incontro, ivi. Le istanze debbouo essere intestate a nome delle parti, 80. Le istanze per l'esecuzione e sequestro debbono essere presentate in triplo; un esemplare delle quali resta in mano del fante che eseguisce l'ordine giudiziale, 83. Gli atti antecedenti che si uniscono alle istanze per le esecuzioni, e rispettivamente per la stima, vendita, arresto, ecc., debbono essere allegati in originale, I, 83. Quando debbasi presentare l'istanza per l'introduzione di nuove circostanze nella replica e duplica, 257, 263. Procedere del giudice e sua decretazione, 257, 264. Differenza ch' esiste fra l'istanza per poter introdurre nuove

circostanze e la restituzione in intiero ob noviter reperta , I, 260. Anche l'istanza con cui si ricerca l'esame dei testimoni soggetti ad altra giurisdizione debb' esser prodotta in triplo, Il, 275 Come debb' essere corredata e fornita l'istanza con cui si ricerca la giornata per far giurare le attestazioni scritte, o sia per adire la prova sommaria per testimoni, 348. Decretazione relativa, 349. L'istanza per la delegazione d' un altro giudice che assuma il giuramento di una parte che non possa comparire innanzi al giudice della causa, debb'esser prodotta entro il tempo che è prefinito alla prestazione del giuramento, 473. Modula di una tale istanza. 474. Decretazioni relative, 474-476. Colla stessa istanza con cui si presta cauzione si può eziandio domandare la liberazione dell'arresto, III. 247. L' istanza pel sequestro di mobili sarà presentata in duplo unitamente ad una rubrica pel detentore degli effetti in questione, 270. Come venga estesa una tale istanza e come decretata, ivi. L' istanza però per la pignorazione degli effetti mobili debb'essere prodotta in triplo, 530.

JUS ALBIN JGII. A chi non osta il jus albinagii, essendo forestiere, si presterà nei processi edittali, o sieno concorsi, ugual giustizia come

ai sudditi propri, Il, 5.

JUS RE L'PROCITATIS. Il jus reciprocitatis dee dal suddito estero essere comprovato presso il giudizio, da cui intende aver ugual giustizia nella classificazione de'ereditori, II, 5, 99. Gli Ottomani anon i soli esenti da questo obbligo, 6, 100. In quale caso si debba osservare il diritto di reciprocità nei libri dei negozianti esteri, prodotti in giudizio a fir semipiena prova in vantaggio dei lore autori, 192. JUS RETRACTUS. Definizione, III, 515. Il ius retractus à aboltto nelle oubbliche vendite.

JUS RETRACTUS. Definizione, III, 515. II jus retractus è abolito nelle pubbliche vendite, 515, 516. Eccezioni riguardo ai sudditi esteri, ed alla Camera d'assicurazione di Trieste, 517, 519.

Scheidlein, vol. 1V.

## T.

LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI. Suo significato e necessità, II, 154. Come, quando e da chi viene eseguita la legalizzazione, 154, 155. Quali atti debbono oltre alla legalizzazione essere ancora vidimati e confermati, 156. La legalizzazione dell'atto non lo rende in alcun caso documento pubblico, 168 Vedi Documenti, Atti.

LETTERE DI CAMBIO. Significato e requisiti d' una formale lettera di cambio, Il, 171, 172. Le formali lettere di cambio sono dispensate dal prescritto del \$ 172 del Regolamento rispetto ai requisiti voluti per le scritture d' obbligo, 171. Ciò vale pure pei giri delle lettere di cambio, ivi Chi può trarre lettere for nali e secche di cambio, 172.

LIBELLO. Vedi Petizione.

LIBRI DEI NEGOZIAN FI ED ARTIGIANI. Questi libri , allorchè sono tenuti a norma delle leggi, fanno niezza prova a vantaggio del loro autore II. 183. Quali formalità e solennità sono necessarie nei libri suddetti onde conseguire la semipiena prova, 184. I libri degli speziali, fabbricatori e manifatturieri sono pareggiati a quei dei negozianti , ma non quelli degli avvocati , medici e chirurghi, 185. I libri mercantili non possono essere tenuti che in lingua italiana, tedesca, francese o in quella del paese; e perciò non è ammessa la lingua greca, oppure la spagnuola, inglese, 187. Per quanto tempo viene attribuita a questi libri la semipiena prova, 188-100. Reciprocità da osservarsi nei libri di negozianti esteri, 102. I libri dei venditori di vino e di biade dei mugnai, osti, locandieri sembrano esclusi dal benefizio della semipiena prova accordata ai libri dei negozianti, speziali ed artigiani, 104. In qual caso possono i negozianti e speziali rifiutarsi a produrre i loro libri per l'ispezione, 197, 202.

LIBRI PARROCCHIALI. I libri dei battezzati, maritati o morti sono atti pubblici, II, 153. Questi libri non fanno piena prova che sopra quelle sole circostanze sulle quali furono eretti, 159. Come debb' casere steso il libro dei battezzati, allorche vuol far prova contro chi mega di esser padre di un figlio naturale, 164. Istruzioni pei parochi rebativamente al noodo e forma di tenere siffatti libri, 165-165.

LINGUA USITATA NEL LUOGO DEL GIUDI-

ZIO E NEL PAESE. Vedi Idioma.

LIQUIDAZIONE DELLO STATO PASSIVO, Suo significato in un concorso de' creditori, I, 361. La liquidazione dello stato passivo e la convocazione dei creditori sono due punti essenziali nel processo edittale, ivi. La liquidazione coi creditori incomincia tosto che il curatore alle liti ha ottenuto il suo decreto di nomina, 438 La liquidazione presuppone che l'attore abbia presentata la insinnazione di credito, ivi. Nella liquidazione non si trattano mai le occorrenze sulla classe addomandata, quantunque nel libello insinuatorio debba esser dedotto il diritto colla domanda della classe competente, 446 Nella sentenza di liquidazione in punto di chiesto diritto di dominio o proprietà non si farà menzione che della pretesa . se abbia lungo : il decidere poi se alla pretesa medesima spetti il dominio della cosa, appartiene alla classificazione, 448. Processura nella liquidazione dei debiti, 451. Modula della sentenza di liquidazione del diritto di proprietà o dominio, 453. Quando dee il curatore alle liti abbreviare il processo di liquidazione, 455. Nella sentenza di liquidazione non si fa neppure menzione del diritto di priorità che all'uno o all'altro compete , e questo è del tutto rimesso alle risultanze della classificazione, 456. Modula della sentenza di liquidazione, 457. Il foro privilegiato del fisco ed

il tribunale delle miniere debbono comunicare al foro generale del concorso la classe in cui egli credette di dover collocare il credito, ani quale ai profferi la sentenza di liquidazione, 1, 457. Modula della nota di comunicazione, 4, 55. Dopo la prolazione della sentenza di liquidazione può aver luogo Parreso dell'oberato, in quanto non avesse egli ottenuto i benefici derivanti dalla cessione dei beni, 460. La sentenza di liquidazione a favore di un creditore non pregiudica ponto agli altri creditori della massa, 461, 462. Vedi Concorso, Curatore alle lui.

LITE. Dall'arbitrio delle parti dipende nella denunzia di lite, chi di loro, cioè del denunziante e dell'autore interpellato, abbia a sostenere la lite; in caso di discordin dovià sostenerla il denunziante, I, 281. Dipenderà pure da esse parti in qual tempo ultimar vogliauo la vertenza tra esse pendente in ordine all'assunzione della lite o l'indennizzazione; in verun caso però noni sipuò ritardare la causa principale, 283. Vedi Denunzia di lite.

LIVELLARJ. In qual classe sono da collocarsi i livellari culle loro pretese liquidate verso il padrone del dominio diretto falliti? I, 496.

LUOGO. Qual sia il luogo ove il giudice dee ricevere a protocollo le petizioni verbali? I, 116.

## M

MANCANZE. Significato delle mancanze rilevate enella resa di conti, II, 113. Come sono rilevate le mancanze, ivi. Osservazioni ed incumbenti per chi dee far il rilievo delle mancanze, 115. Di qualunque mancanza che fosse stata in una resa di conti rilevata si dee addurne la prova, ivi. Processura in questa specie di cause che saranno sempre trattate in iscritto, 116.

MANDATO DI PROCURA. Il mandato di procura è pure un documento che debb' essere unito agli altri atti in causa, I, 65, 82. Distinzione fra le procure generali e speciali, 65. Nei mandati di procura debb' esser nominato il sostituto, e questi lo dovrà pure segnare in prova della sua accettazione, 81. I patrocinatori debbono avere una procura speciale per poter transigere, offerire od accettare giuramenti, ecc., 82. II, 34, e III, 107. Il marito non abbisogna di una special procura per difendere la sua moglie in giudizio, I, 205. Intervenendo il patrocinatore in nome del suo cliente all'elezione della delegazione dei creditori in un concorso, dovrà esser munito della procura speciale e delle analoghe istruzioni, 404. Nell'assumere il patrocinio d'una causa dee l'avvocato farsi rilasciare tosto il mandato di procura, IV, 217, 218. Il mandato debb' essere firmato dalla parte, o in affari di dite mercantili da chi vi tiene la firma del negozio; il mandato dee obbligare gli eredi e successori, e dee contenere eziandio la nomina d'un sostituto, oppure il permesso di nominarlo, 218, 219. Decreto giudiziale in caso di mancanza, 220. Modula di una procura gene. rale e speciale, 221, 223. Il mandato debb'esser unito al primo atto in causa, 1224. Se nel mandato di procura non fosse inserita la facoltà di transigere, l'avvocato non potrebbe deferire il giuramento all'avversario, ivi. Come sono da formarsi i mandati di procura che si vogliono spedire in estero stato, non conoscendo le parti alcun patrocinatore in quel dato luogo, 225.

MANIFATTURIERI. I manifatturieri nazionali hanno la preferenza avanti i creditori chirografari coi loro crediti cambiari, e sono collocati in un concorso nella terza classe, I, 516. I libri dei proprietari delle manifatture sono pareggiati a quelli dei negozianti, ed hanno la forza di mezza prova

per un anno e più , se vengono tenuti a norma

delle leggi, II, 85.

MANIFESTAZIONE DI EFFETTI O DEBITI, In quale caso e sotto qual forma ha luogo la sforzata manifestazione di tutto l'avere? III. 540-546. Quid, se la manifestazione non viene effettuata dal debitore, 547. Vedi Giuramento di manifestazione o di Denunzia.

MANIPOLAZIONE DEGLI AFFARIIN GIU-DIZIO Istruzioni per gl' impiegati ad un fôro giudiziario rispetto alla manipolazione degli affari e alla trafila degli atti, I, 94. Vedi Giudice, Tri-

bunali , Funzionarj pubblici.

MARITO. Il marito non abbisogna di procura speciale per patrocinare e difendere sua moglie. I, 205. La confessione del marito d'aver ricevuto la dote, vale bensi contro di lui stesso, ma non mai in pregiudizio dei suoi creditori , 512, Quando farcia prova la ricevuta di dote rilasciata dal marito , Il, 148. Prescrizioni ed avvertenze pel marito che intende separarsi dalla moglie, III. 181-IOI.

MASSIME GENERALI NEL PROCESSO IN GE-NERE. La prima massima si è che il giudice in regola non può procedere, se non sopra espressa domanda della parte, e rispettivamente sopra sua formale petizione, I, 1. Un'altra massima è quella di sentire la controparte ogni qual volta nel corso della causa vengono prodotte delle istanze che la interessano, 20, 21. Una terza ed essenziale massima è pure quella di non dover aggiudicare all'attore più di quello che ha addimandato, oppure di non frammischiare parti che non furono impetite, o finalmente di non abbracciare oggetti che non fossero contemplati nel libello della causa; questi difetti rendono nulla l'intiera procedura, 22.

MATRIMONJ. Ove sono da discutersi le varie quistioni sulla validità del matrimonio, I, 232. In

quali casi debbono intervenire i protomedici, levatrici , ecc., alle controversie in matrimoni, II, 381. Quali sono le prove da ammettersi nella lite di nullità di matrimonio, 406, 407.

MEDICI. I medici d' un oberato ottengono la prima classe rispetto ai loro crediti da un anno in addietro per la cura dell'oberato, moglie e figli, I, 494, 495. I libri dei medici non godono del privilegio della mezza prova in favore del loro

autore, II, 185.

MILITARE. Volendo un militare nella processura verbale difendersi ossia patrocinarsi da sè stesso innanzi ad un giudizio civile, dovrebbe previamente munirsi d'un permesso del suo superiore, I, 125, 126. Occorrendo al giudice civile di far comparire avanti di sè un militare, dee prima ricercarne il rispettivo comando militare, 126. Tutto il militare è soggetto alla giurisdizione sua propria militare, tanto in civile che criminale, 213. Quali persone sono da ritenersi per militari, e quindi per soggetti ad un foro particolare, 213, 214 Ove si possan produrre le azioni in confronto del militare, 214. I militari sono abilitati a riconvenire la parte contraria anche civile al loro proprio foro, 288. Un militare non può essere arrestato per titolo d'insolvenza, III, 233. Quando, come in qual misura possono essere sequestrati i salari, le pensioni od altre paghe dei militari, 260-263. Quando, come ed in qual misura possono quelli essere esecutati , 420-429. Ad un militare non si può praticare legalmente la pignorazione, 528. Anche i militari, e particolarmente i pensionati e quiescenti, possono essere impiegati in qua-lità di giudice od altro in un tribunale, IV, 264.

MINIERE. Quando sia permesso di esecutare le miniere, fucine, i martelli ed altri stabilimenti. non che utensilj occorrenti all'andamento di simili

opere montanistiche, 402, 415.

MISERABILITA. La miserabilità comprovata dalla parte che intende promuovere litti porta l'effetto del gratuito patrocinio, dell' esenzione delle tasse, della carta bollata e del porto di posta. Processures, regole e preserzizioni per colui che a motivo di miserabilità dee ricercare il gratuito partocinio e Peserazione delle tasse. IV. 185-103.

MODERAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE COMPETENZE GIUDIZIARIE. Quando e come ha luogo la moderazione giudiziale degl' importi dei danni dalla parte avuti, e da essa stimati nella prova pel g'uramento estimatorio: e quando la moderazione delle pretese di chi può provare la qualità, ma non mai la loro quantità, II, 457-460. Quando dee il giudice procedere alla moderazione delle spese giudiziarie, IV, 177-180 e 246. Come, quando e da chi si può ricercare la moderazione delle spese e competenze, 246. Incumbenti del giudice in questo argomento, 246 250. La fissazione d'un'apposita tariffa per la moderazione delle spese è affatto superflua , 251. Motivi, ivi. Norma per valutare le operazioni dell' avvocato, o sia patrocinatore, 253. Le spese propriamente così dette, p. e. in carta bollata, in tasse giudiziali, in porto di posta, non possono sottoporsi ad una moderazione gindiziale, 253,

MOGLIE. La moglie va soggetta al fòro del marito non solamente allorrè vive, ma eziandio dipola sua morte, I, 238. La moglie maggiore d'età è abilitata a stare in giudizio; la minorenne viene rappresentata dal di lei marito, 295. La moglie gode della preferenza della terza classe rapporto alfa dote realmente consegnata al marito oberato, 510. Lo siresso à intende della controddotte sino all'ammontare della dote medesima, ivi. Col soprappiù della controddotte ella è collocata nella sesta classe, 511. In che classe vengono posti i beni parafernali della moglie, 512. La moglie dee

giuridicamente far constare della seguita consegna della dote al marito, I, 512. I regali e doni che si fanno marito e moglie, e che realmente non furono consegnati, vanno graduati nella sesta classe, 513. In che caso dee la moglie rinunziare i suoi privilegi e diritti nel concorso a favore dei creditori del marito, 514. Anche il regalo mattutino, ed altri doni che la moglie riceve dopo consumato il matrimonio, vanno collocati nella sesta classe . 522. Così pure la pretesa dell'abitazione, 523. La moglie dell' oberato può dimandare dalla massa dei beni concorsuali il mantenimento secondo i patti nuziali, che all' epoca del matrimonio furono stipulati, ivi. Quando fa piena provala ricevuta della dote rilasciata dal marito, e quando no , II, 148. Come si estendono e di quali formalità si muniscono gli atti di rinunzia che le mogli di alcuni funzionari pubblici debbono rilasciare al momento del matrimonio, 175. Osservazioni e prescrizioni per la moglie che intende separarsi dal marito, III, 181-101.

MORATORIO. Cosa è il moratorio, IV, 5. Il moratorio non ha più luogo nel processo au-

striaco, ivi.

MOTIVI DEL GIUDICATO. Dell'atto di classificazione dei creditori d'una massa concorsuale non si rilasciano mai motivi del giudicato, II, 7, I motivi del giudicato debbonai comunicare tre giorni dopo la prolazione della sentenza, III, 71. Negli affari cambio-mercantili si debbono approntare i motivi entro 24 ore, 72. I motivi del giudicato tanto in prima che in seconda istanza si trovano sempre presso il giudice inferiore, ici. Ogni qual volta nei casi d'appello s' inoltrano gli atti al giudice superiore, si dovranno unirvi i motivi del giudicato insieme colla sentenza medesima, 108. Istruzioni relative alla spedizione dei motivi a delle relazioni accompagnatoric, 11,9,124. Anche i motivi di due sentenze conformi cassate o riformate debbono comunicaria alla parte suocumbente sopra sua inch'esta, ma non le possono servire che di norma e direzione, III, 138. Un tale caso non può succedere che assai raramente, ivi. Inoltrandosi gli atti alla revisione, non occorre più che i notivi e la sentenza sieno uniti ai melesimi, 140. Il giudice superiore, cassando per interposta moltivà la sentenza di prima istanza, abbassa i motivi del giudicato per notizia delle parti, 145-147. Il giudice des relassiare alla parte anche i motivi d'un decreto, allorchò essa vuole in suo confronto presentare il ricorso, 155, 160.

MUTARE LIBELLUM. Suo sign ficato, I, 47.
Differenza fra mutare ed emendare libellum, 48.
Differenza che passa nel processo verbale e nel

processo scritto, 48, 56.

MUTAZIONE DI DOMANDA. La mutazione di domanda è proibita, I, 47. Osservazioni sulla mu tazione della domanda e sul recesso dal giudizio, 50-54. Processura giudiziale nella seguita mutazione della domanda, 54. Analoga sentenza, 55.

## N

NASCONDIMENTO. Il nascondimento del debitore a motivo di debiti è un titulo pel giudice per aprire sollecitamente il concorso sulle sue so-

stanze, I, 348, 349.

NEGOZIANTI. Îl negoziante che si trova in commercio ed in corrispondenza di negozio con un debitore oberato, tenendo un regolar libro di conti, non à tranta d'insinuare il suo credito alla massa del concorso, se non in quanto che dope la compensazione fira debito e credito gli rimanesse ancora un avanzo da conseguire, I, 467, Non è tenuto d'insinuare il suo credito alla massa concorsuale neppure quegli che tiene in pegno una cambiale accettata, I, 468. 469. In qual classe è posto quel negoziante, che diede degli effetti e merci in commissione ad un altro che fallisce, 406. Volendosi sposare un negoziante matricolato, dee prima produrre al tribunale cambio-mercantile il contratto di matrimonio per l'ispezione, 514. Chi può nominarsi negoziante ha il privilegio che i suoi libri fanno semipiena prova, II, 185. Incumbenti del negoziante sulla forma e sul modo di tenere i suoi libri di negozio all'effetto di conseguire la semipiena prova, 184-191. Avvertenze pei negozianti di estero Stato, 192. In qual caso possono i negozianti rifiutarsi a produrre i loro libri per l'ispezione, 197. In qual caso si possa procedere alla soppressione del negozio d'un debitore , IV, 34.

NOTAJO. I notaj non hanno veruna autorità di obbligare o di chiamare presso di sè una parte all'oggetto di rispondere stragiudizialmente rapporto ai propri suoi affari, II, 148. Il notajo non può stendere altro atto pubblico che un protesto di cambio, 156. Tutti gli altri docamenti da esso lui rogati non sono quindi che seriture private, ivi. Quali notaj hanno il divieto di esercitare il notariato in queste province, 166-168. Non si nominerà più notajo alcuno per gli affari cambiomercanili se non si sarà prima sottoposto si un rigoreso esame prescritto agli avvocati, IV, 210.

NOZIONI PROFFERITE DALLE AMMINISTRA-ZIONI DI FINANZA. Il reclamo contro una nozione bancale o camerale si produce o in via di grazia, oppure in via di giustizia in concorso del regio fisco, 1, 302. La nozione pronunziata da un'amministrazione di finanza non è mai pareggiata ad una sentenza giudiziale, jui. Volendosi la parte aggravare contro una nozione, dovrà produrre la sua petizione provocatoria in confrouto del regio lisco, e spiegar la sua domanda a termini del § 61 del Regolamento giudiziario, I, 302. Entro qual termine debbasi produrre il libello, ivi. NULLITÀ. Il giudice superiore dee ez officio

cassare la processura, allorche egli viene a rilevare una nullità incorsa nella causa , I, 5. Nullità si commette allorquando si oltrepassa ciò che dall'attore fu chiesto nella petizione, oppure vi si frammischiano persone che non furono impetite, o finalmente procedendo in un oggetto di cui il libello non fece menzione, 18, 21. Differenza fra la querela di nullità e l'appellazione, III, 140. Quali sono le mancanze morali che contribuiscono a far annullare la sentenza, 142. Anche la guerela di nullità viene presentata al giudice di prima istanza, 143. In qualunque caso in cui sarà aperta la via di appellarsi o d'interporre la revisione, si dee colla querela di nullità presentare l'insinuazione d'appello o di revisione, e contemporaneamente saranno pure da prodursi i gravami corrispoudenti, 141, 143. Nei casi però, in cui non si può appellarsi, sarà presentata la sola querela di nullità, 145. Incumbenti del giudice superiore se la guerela di nullità si trova fondata e sussistente. 145, 146. Annullandosi la processura per parte del giudice superiore, il giudice inferiore è condannsto a risarcire alle parti i danni cagionati , 146. In qual modo nei casi di nullità propunziata viene aggiudicato superiormente l'importo del risarcimento alla parte, 147. In egual modo si procede allorche la nullità fosse rilevata ex officio dal giudice superiore, 150. Quid, se la querela di nullità fosse trovata falsa ed insussistente? 153. Contro la dizione di nullità ha luogo il ricorso, da farsi entro giorni 14 al giudice di revisione, 154. In qual caso sia più conveniente l'ommettere la querela di nullità, 155.

NOVITÀ DA INTRODURSI NELLA REPLICA E DUPLICA. Vedi Circostanze nuove. 0

OBERATI. Gli oberati sopra i quali fu aperto il concorso non possono star in giudizio, I. 201. Gli oberati sono rappresentati e tutelati in giudizio dal curatore alle liti, 206. Eglino non possono da sè soli nominare un procuratore o difensore, ivi. Appena aperto il concorso, gli oberati perdono la proprietà e l'amministrazione delle loro sostanze, 375. Eglino non sono più abilitati di promuovere alcuna lite; qualunque loro causa è sospesa, 376, 377. Essi non hanno più autorità di validamente stipulare contratti, o d'ingerirsi in affari che hanno relazione col patrimonio sequestrato, 376. Le cause ed altri atti oberati introdotti o pendenti, sono- continuate soltanto da un curatore, 377 381. Modificazioni, 381, 382. In qual modo si procede contro l' oberato il quale maliziosamente occulta gli effetti della massa concorsuale, 408. 409. Volendosi effettuare la stima d' un fondo di ragione della massa dei creditori, si dovrà previamente citare l' oberato ad intervenirvi, 419. Esso non potrà denegare ai periti tutti i lumi, e l'ispezione dei conti di parecchie annate, 423. L'oberato è pure in dovere di somministrare al curatore alle liti tutti i documenti , e le informazioni più acconce alla difesa della massa, 454. Le spese di lutto e di sepoltura d'un oberato sono collocate nella prima classe della massa, 490. Dilucidazioni nel proposito , 491. L' oberato non ha alcun diritto di pretendere il mantenimento dalla massa , 553. Quid , se in pendenza del concorso venisse scoperto un patrimonio appartenente all'oberato? II, 30. Modula del supplimento da farsi in questo caso, 32. Quid, se l'oberato, finito il concorso, avesse di nuovo acquistata una sostanza? 33. I creditori non insinuati.

royare pregiudicati nella classificazione per mancanza di beni, non perdono il loro diritto verso l'oberato, potendo impetire l'oberato stesso anche dopo il concorso medesimo, II, 33, La confessione dell'oberato in favore di un suo creditore non toglie agli altri il diritto di poter domandare alla massa che il creditore slesso sia tenuto a provare le sue ragioni in via d'una regolare liquidazione. 165.

OCCORRENZE. Le scritture denominate occor-

renze non sono ammesse in causa, 23.

OGETTI. La decisione di oggetti economici spetta esclusivamente all' autorità amministrativa, I. 18. Quando possono cumularsi oggetti di vario genere in una stessa petizione, 30, 32. Non oltrepassando l'oggetti di itre italiane 255 circa, ha luogo la processura verbale nella causa, 101. Così pure in oggetti di cambiali, 102. Quali sono gli oggetti che costituiscono un regolare protocollo assunto in processora verbale, 157. Modula di un siffatto protocollo, 159.

ONORARIO. L'onorario dei periti è rimesso alla tassa del giudice, nel caso che le parti non an-

dassero con essi loro d'accordo, II, 375.

ORDINANZE. Loro significato nello stile uffi-

cioso austriaco, III, 96.

ORFANI. Gli orfani, tanto minori d'età che maggiori sotto curstela, non hanno il diritto di stare in giudizio, l, 204. Gli orfani sono tutelati e rappresentati in giudizio dal loro curatore testamentario o legale. 205.

ORGANIZZAZIONÉ GIUDIZIARIA. Provvedimenti rispetto alle pendenze giudiziarie pubblicati coll' organizzazione della giustizia nelle province

venete, I. 7:.

OTTOMÁNI. Gli Ottomani sono persone privilegiate, e possono insinuare le loro ragioni contro la massa dei creditori in un concorso innanzi al proprio fòro assegnato loro dal Sovrano, I. 383. Gií Ottomani sono pure esrnitati dalla prova del diritto di reciprocità, allorchè trattasi di classificare i diversi creditori di varj Stati esteri in un concorso, II, 6, 100.

## P

PADRONI DEL DOMINIO DIRETTO. In qual classe sono da collocarsi i padroni del dominio diretto, colle loro pretese liquidate in confronto dei loro l'evellarj oberati, 1, 496.

PARROCCHIA. Le parrocchie di jus patronato sono rappresentate e tutelate in giudizio dal regio

fisco, I, 297.

PARTI. Le parti, i procuratori e patrocinatori, quando addomandano giustizia, debbono attenersi all' universale regolamento giudiziario, I, xii. Quando ambe le parti manifestano di volersi convenire. dee il giudice sospendere il suo ufficio, 4. La parte morosa a pagare la tassa giudiziaria sarà escussa in via esecutiva, 8. Le parti possono di concerto concedersi più o meno scritture del prescritto, 35. La parte che allega un fatto dee provarlo, 63. La parte può ricercar l'ispezione del documento originale, addotto in copia dall' avversario , allorchè ne dubitasse della verità , 64. Le parti, non meno che i loro patrocinatori dovrango nei loro atti servirsi dell'idioma usitato del paese, ed astenersi da ogni prolissità o ripetizione ed espressione offensiva, 71, 72. La parte offesa da indecenti espressioni potrebbe ritornare la scrittura per farla emendare, oppure sarebbe autorizzata di ricorrere al giudice superiore, 74. Processura nel primo caso, ivi. Le parti debbono essere esattamente precisate, e la loro abitazione indicata nella rubrica di qualunque atto, 75, 80. La parte che non dimora nel luogo del fôro, dee eleggersi un procuratore, ed indicarlo sul suo atto. I. 76. La parte che comparisce in qualità di cessionario , procuratore , curatore , ecc., dee pure aggiungere questa qualità sulla rubrica dell'atto, e perchè, ivi. Le parti sono dispensate di far firmare i loro atti e di comparire con un patrocinatore negli affari qualificati per la processura verbale, 86. Le parti si possono scegliere di concerto la processura a loro arbitrio, 97. Modificazione, ivi. Conseguenze per le parti , quando compariscono e quando non compariscono alla sessione ordinata dal giudice, 104. Le parti possono domandare che le loro deduzioni verbali sieno registrate ad literam nel protocollo giudiziale, 125-139. La parte militare che volesse difendere in processo verbale la propria causa, debb' esser munita del permesso del suo superiore, 126. Una parte non abilitata a star in giudizio non può essere ascoltata dal giudice, 128. Modificazioni e decreti relativi, 128-130. La parte avversaria debb'essere richiesta se aderisce alla prova sommaria per testimoni, in luogo della prova ordinaria, 141. Processura in caso affermativo e negativo, ivi. In caso di negativa il giudice stende gli articoli probatorj, 151. Modula di articoli, ivi. Le parti recheranno seco alla comparsa gli originali tutti de' documenti comunicatisi reciprocamente, onde poter procedere tosto all' ispezione dei medesimi, 155. Se alle parti sia lecito di far trascrivere parola per parola le loro deduzioni verbali nel protocollo rispettivo, 100. La parte ha il diritto di chiedere che le sieno letti i passi più essenziali del protocollo, 165. Cos'è di ragione se una parte comparisce nella giornata prescritta, e se l'altra vi manca? 167. Cosa se il reo comparisce e l'attore vi manca? 171. Se la parte presente in persona all'udienza tenesse per iscusato l'avversario assente, potrà prorogarsi l'udienza, a spese però del contumace, 175, 176.

Decreto relativo, I, 177. La parte contumace non può tenersi per iscusata dal patrocinatore della parte avversaria, se desso non fosse prima munito di speciale mandato di procura, 175. La parte assente non può essere dichiarata in confumacia, qualora giustificasse, nel momento ancora dell' udienza, la sua non comparsa, colla prova d'un accidente inevitabile, 178. Decreto relativo, ivi. Se la parte vorrà far condannare in contumacia l' avversario, cosa debba recar seco, 179. Quando possa essere condannata in contumacia la parte presente all' udienza, ivi. Due module di sentenze contumaciali, 179, 180. Cosa avviene se ambe le parti non compariscono nella giornata prefissa, 181. Decreto relativo, 182. La parte alla quale a motivo di prova d'un caso inevitabile fu prorogato il contraddittorio, dee per equità abbonare le spese alla controparte , 185. Le parti , allorchè ambedue compariscono all' udienza, ed una di esse domandasse una proroga, debbono essere sentite dal giudice con attenzione, ivi. Esse però non sono costrette di addurre i motivi della proroga che si vogliono concedere, bastando una loro semplice dichiarazione, 186. La parte che vuol purgarsi dalla contumacia, dee presentare il suo libello di giustificazione entro 14 giorni, 190. Soltanto alle parti resta libero di procedere a senso del paragrafo 33 del Regolamento, e non ispetta mai ad un giudice requisito il conoscere sulla competenza od incompetenza del giudice, 212. Abilitazione accordata alle parti nella circostanza in cui si fa luogo alla conclusionale, 268. Dipende dall'arbitrio delle parti , cioè dal denunziante e dall' autore interpellato, chi di loro abbia da sostener la lite; se però non fossero d' accordo, dec sostenerla il denunziante, I. 281. Se l'autore interpellato avesse protestato alla denunzia, basterebbe che tale protesta sia intimata ad ambe le

parti per loro lume , I, 282. Dipenderà pure dall'intelligenza ed arbitrio delle parti in che tempo vogliano ultimare la vertenza tra esse pendente in ordine all'assunzione della lite, o l'indennizzazione, 283. Quali parti possono stare in giudizio, 203. Cos'è di ragione se fosse già emanato un g'udicato in un affare di una parte che non potea star in giudizio; quale facoltà ha il rappresentante della medesima; quali diritti competono alla parte contraria? 300. In quali casi si possa obbligare una parte di portare le sue ragioni in giudizio, 301 La parte provocante conviene al suo proprio foro il diffamatore, 305. Oggetto della dimanda ed esempj sulla provocazione, 305, 306. Allorche le parti rapporto a materie di fabbriche non si accomodassero fra di loro presso l'autorità politica, saranno rimesse alla via regulare di ginstizia, 333. In caso di discordia dopo l'acconsentimento alla costruzione della fabbrica, dovranno sostenere la lite nella via giudiziaria, ivi. Alle parti non può essere ingiunta alcuna prova dal giudice, II, 133. Eccezioni , 134. La parte ed il patrocinatore , sono ritenuti per una sola persona, e tutto ciò che dall'ultimo viene confessato, è avuto per vero in ordine al fatto, 142. La parte però che si crede pregiudicata da una tale confessione, è autorizzata di dimandare il respreimento di tutti i danni che le derivarono, 143. Quid juris, se una parte nega esser il documento prodotto scritto di suo earattere? 225. La parte che si rapporta a testimonj dee offerire nel suo primo atto la prova per testimoni, 239. Chi ha offerto la prova per testimoni dee prima d'effettuarla esserne ammesso con sentenza, ivi. La prova debb' esser completa, 231-236. Cosa debbono osservare le parti rapporto alla presentazione degli articoli probatoriali e degl' interrogatori , 252-277. Qualunque parte ha il diritto di rinunziare ad una o più testimonianze, 317. In-

cumbenti delle parti, se vogliono incamminare il processo probatoriale dopo assunti gli esami dei testimoni. Il 318-322. Incumbenti della parte che vuol effettuar la prova sommaria per testimoni, 346-349. La parte avversaria debb' essere sempre citata a comparire onde veder giurare le attestazioni scritte, 350. Incumbenti della parte che vuole addurre la prova col mezzo di periti. 366. Quando possano le parti riprovare i periti nominati , 370. Le parti possono dare ai periti quei ricordi che all'ispezione crederanno necessari, 382. Entro qual termine dee la parte dichiarare se assume o no il giuramento decisorio deferitole. 420, 421. Modula della relativa dichiarazione, 423 Conseguenze se la parte ommette la dichiarazione, e processura se accetta il giuramento o le riferisce, 423 425. Modula della dichiarazione di voler riferire il giuramento, 426. Se la parte avversaria avesse riferito il giuramento, cosa dee osservare quella che lo deferì, ivi. Quali termini sono ad esso prescritti, 427-429. Quali pregiudizi le provengano dall' ommissione di questi termini, ivi. Cosa debba osservare la parte che vuol offrire il giuramento supplettorio, quando e sopra quali circostanze debba esibirlo, 443 446. Entro qual termine debba adirsi la prova pel giuramento supplettorio. 446. Non offerendo la parte il giuramento supplettorio, ne deferendo il giuramento decisorio, non si potra aver per vera l'allegata circostanza, ne deferire all'avversario il giuramento purgatorio, 451. In quali casi si possa ammettere la parte avversaria a giurare i propri danni, 452. Dilucidazione di questi casi, 453. Alla parte danneggiata compete l'indennizzazione per l'utile cessato e pel danno emerso, 457. Qual parte possa rimettere all'avversario il giuramento, 470. Quando possa la parte dimandare la delegazione d'altro giudice per l'assunzione del giuramento, 473-477. Quando possa la parte rimettere la formola del giuramento firmata, 477. Quando possa indi la

parte contraria dimandare la cauzione interinale dell'importo controverso, II, 477. Incumbenti della parte allorche cessano gl'impedimenti per cui fu permesso di rimetter la formola firmata del giuramento, 479. Come sieno da trattarsi quelle parti le quali, tolto l'impedimento, non vogliano giurare la formola prima soltanto da loro firmata, ivi. Dalle parti che sono vecchie o ammalate può easere ricevuto il loro giuramento anche nelle loro abitazioni, 481. Non è assolutamente obbligo del giudice di citare la parte a veder giurare, ivi. Ma è in libertà delle parti di comparirvi in persona o col mezzo di procuratori, ivi. Quid juris, se le parti ritrovassero, prima di giurare, delle prove o riprove, 484. Osservazioni sopra questo articolo, 483. Incumbenti della parte che non vuol far valer la riprova, 484. Decretazioni e sentenza. 484-486. Conseguenza se la riprova risultasse insufficiente, 483-485? Quid, se una parte fosse morta prima di prestar il giuramento? Cos'è di ragione se si può provare che la parte abbia deposto un giuramento falso? 489, 490. La parte convinta di falso giuramento sarà tenuta a rifare i danni e le spese dell'avversario, e tutto ciò che avrà conseguito mediante il giuramento, 400. Se i testimoni fossero confessi d'aver deposto il giuramento falso, la parte vincitrice non è tenuta ad abbonare cosa alcuna all'avversario, 401. La parte danneggiata ha soltanto il regresso verso i testimoni, ivi. Osservazioni su tale oggetto, 491, 492. Se però i testimoni fossero convinti di aver deposto un giuramento falso, quid juris? 493, 494. Come aarà proceduto contro quegli che avrà indotto un testimonio a deporre un falso giuramento? 493.
All'atto dell'inrotulazione quali scritture dimettono le parti, 502. Incumbenti di quella parte, a cui all' avversario fu nell' ispezione degli atti opposta la viziosità del documento, 506. Quid, se le

parti sono contumaci all'inrotulazione degli atti? II. 507. Onde legittimare la non comparsa dei patrocinatori all'inrotulazione, occorre che le parti istesse firmino le loro relative dichiarazioni, 511. Le parti assenti debbono aver i loro procuratori, ai quali si possono far intimare la sentenze, III, 70. Quid, se la parte fosse stata presente nell' incominciar della causa, ed avesse dovuto partire prima che la sentenza sia stata profferita? ivi. Pei motivi tanto di prima che di seconda istanza si debbono presentar le parti al giudice inferiore, 72. Quando ed in quali casi possono le parti appel-larsi, 74-80. Quando si dica essersi appellata la parte, 86. La parte può appellarsi e gravarsi da alcuni articoli solamente, allorchè la sentenza involverà parecchi di quelli, ivi. Se la parte dichiara di desistere dall'appellazione, s'intima l'atto all'avversario per suo lume e direzione, 101. Quando nessuna delle parti ha appellato, ha luogo l'esecuzione, 125. La parte appellata ha il diritto di domandare una cauzione interinale; quando avvenga questo caso, 126. Processura, 129. Modula d'istanza e decreto relativo, ivi. Quid, se la parte appellante non volesse ubbidire al decreto giudiziale? 136. Altre osservazioni in tale proposito, 131-136. Quando sia tenuta la parte che ottenne una cauzione interinale pendente l'appello, di rifare all'altra i danni derivati, 137. Quando possano le parti proporre la querela di nullità contro una sentenza, 140-144. In che caso vengono alle parti risarciti i danni derivati da una sentenza cassata, 145-147. Modo con cui la parte ricerca il risarcimento, ivi. Come proceder debbano le parti allorche vogliano accusare un giudice per mala amministrazione di giustizia, pretendendo il risarcimento dei danni, 151, 152. Quali parti possono e quali non possono devenire ad un accomodamento amichevole fra di loro in giudizio o fuori,

III. 198. Perchè sia sospeso il corso della giustizia dee anche la controparte dichiararsi in iscritto, di acconsentire alla progettata transazione, 179. Quid, se la dichiarazione fosse stata fatta già dopo la prolazione della sentenza? 180. Se le parti vengono in gindizio senza patrocinatori, dee il giudice ex officio tentare la conciliazione delle medesime, 183. Se intervengono i patrocinatori, il giudice è bensi abilitato, ma non più obbligato di proporre l'accomodamento fra le parti, 485. Se le parti acconsentono, si dee assumere a protocollo la transazione sulla quale convengono, 188. Ouid, se la parte rea, p. c., avesse prodotta una dichiarazione assoluta di voler aderire alla domanda dell'avversario, oppure una condizionata? 192. Tosto che la parte ha rigettato il proposto componimento, dovrà indilatamente cessare qualunque trattativa . 195. Le parti possono compromettere nel giudizio d'un arbitro, 205, 206. Schiarimenti tratti dal Digesto e Codice sui compromessi, 206. Quali parti possono compromettere nel giudizio di un arbitro, 213. Le parti possono eleggersi nu arbitro per la prima, ed un altro per la seronda istanza, isi. Possono fissare il tempo in cui il giudice dee pronunciar la sentenza, e dar l'autorità di prorogarlo, 218. Quando sono le parti obbligate ad eseguir l'arbitramento, 223, 224. Avanti qual g'udice si debba introdurre la causa, qualora le parti non avessero rinunziato alla facoltà di riclamare o si trattasse di nullità del giudizio arbitramentale, 223.225. Eccezioni, 225. Modo con cui le parti introducono la causa innanzi il giudice ordinirio, ivi. O presentano la querela di nullità, 226, Termine entro il quale le parti debbono introdurre la causa avanti il foro ordinario, 227. Le parti possono apprilarsi anche allora quando la sentenza del giudice civile fosse uguale a quella degli arbitri. wi. Cosa dee osservare quegli che cerca l'arresto

provvisorio del debitore, III, 232, 233, 230. La perte impetrante l'arresto dee somministrare gli alimenti all'arrestato, 243. La parte arrestata che intende esentarsi dall' arresto nella solita prigione, dee anticiparne le spese della sua custodia. 242. La parte che impetrò l'arresto dee produrre dopo 14 giorni il suo libello di giustificazione, 240, 250. Conseguenze se vi manca, 250, 253. La parte arrestata può dimandare soddisfazione per le ingiurie e pe' danni sofferti coll' arresto, 254. Ove dee presentarsi la petizione, ivi. Volendo porre sotto sequestro i mobili del debitore esistenti in mano d'un terzo, cosa dee osservare onde ottener il suo intento, 256, 257, 269. Quali beni non possono mai esser posti sotto seguestro, 258-265. La parte che impetrò il sequestro dee giustificarlo con libello entro 14 giorni, 284. Conseguenze se vi manca, 285, 28g. Quando e dove dee la parte sequestrante legittimarsi della presentata petizione giustificativa, ivi. La parte sequestrata quando può domandare soddisfazione pei danni e le ingiurie sofferte dal seguestro? 200. Prescrizioni per la parte che ricerca la sequestrazione provvisoria dei beni, 200, 300. Entro 14 giorni dopo ottenuta la sequestrazione debbono le parti fra di loro convenire per la nomina d'un seguestratario, e proporlo al giudice, 300. In caso di discrepanza, questi è nominato dal giudice a comune loro pericolo, 301. Negli affari riguardanti le miniere , fornaci e fucine, debbono le parti convenirsi per nominare e proporre al giudice il sequestratario nella stessa giornata che a termini del § 377 viene deputata, 304. La parte attrice quando e come possa ricercare la prenotazione proyvisoria delle sue ragioni sopra beni immobili del reo , 312, 313. Diverse specie di cauzioni da prestarsi tanto dall'attore che dal reo, o da ambe le parti , 326-335. Deponendosi una somma di danaro, dipendera dalle

parti il determinare il modo d'investirla interinalmente per non perderne i frutti, III, 335. La parte che dimanda l'esecuzione senza produrvi una sentenza o convenzione giudiziale, sarà licenziata, 339. Quid, se la parte dimandasse l'esecuzione sull' appoggio d'un documento pien provante? 351. Decreto, ivi. Processura ulteriore, 352, 353. In questo caso può la parte dimandare la cauzione interinale del reo, 353. Cosa occorra per ottenerla, ivi. Quando si possa dimandare l'esecuzione, 361-364. În che modo e presso qual giudice sarà da dimandarsi l'esecuzione, 365. Come procede la parte attrice nelle esecuzioni, allorchè il reo gli dee ceder un bene stabile, 379, 381. Come, allorchè il reo gli dee cedere un diritto reale sopra uno stabile di sua ragione? 402. Come, allorchè dee consegnar un mobile determinato? 404, 405. Qual diritto compete all'attore, se il mobile non si trovasse più in mano del reo, 406, 407. Come procede l'attore se un reo gli dee rimetter un bene mobile indeterminato d' un certo genere, 408, 409. Ouid, se dee comperare il genere dovuto dal reo? 411. Come procede la parte allorchè il reo è obbligato di prestar un fatto, o sia lavoro non eseguibile da un terzo, 411, 412. Quid, nel caso che il lavoro fosse eseguibile da un terzo? 412. Quid, se il reo dee pagar una certa somma di danaro? 414. L'attore può scegliersi i beni da esecutarsi, e ne produce una specifica, 415, 416. Osservazioni per le parti, allorche si tratta di esecutare la metà o il terzo dei salari, paghe e pensioni, 417-429. Quid, se la parte si accontentasse di ricevere in soluto un credito spettante al reo verso un privato? 430-433. Quid, se la parte attrice si vuole pagare sopra un credito del debitore che ne possedesse il real documento, 433-436. Come, se il reo non possedesse documento in appoggio del suo credito; 436, 437. L'assegno giudiziale dee dal-

l'attore esser comunicato al debitore del reo. III. 431-436. Quid, se il credito assegnato fosse assicurato sopra fondi, ed ipotecato nell'ufficio delle ipoteche ? 437-439. La parte rea dee guarentire della liquidazione ed esigibilità del credito, 439, 440. Alla parte attrice non pregiudica nulla l'assegno; se fosse divenuto controverso il credito, egli può esecutare altri beni, 441, 442. Cosa dee domandare la parte allorche vuole l'esecuzione de' frutti e rendite, 443-450. Quid, se la parte dimanda per un credito non ipotecato l'esecuzione sopra frutti e rendite consistenti in una certa quantità di danaro ? 455, 456. Quid, se la parte dimanda l'esecuzione d'un bene stabile mediante pignorazione? 458, 459. La parte può scegliersi ad arbitrio i beni da esecutarsi, 461. Eccezioni, 461, 462. Quid, se la parte chiede la stima? 463-469. Quid, se casa domanda la vendita? 460-476. Processura, allorche la parte dimanda ed il giudice accorda ed eseguisce la vendita, 477-513. Ne le parti ne i parenti hanno nell' incanto alcuna preferenza avanti il compratore, 515. Il jus retractus è presentemente abolito , ivi. Eccezioni , 517-519. In qual modo e per mezzo di quali leggi punitive si possono ovviare le collusioni ed i segreti maneggi dei compratori nelle pubbliche vendite, 519. Si osserveranno appuntino i termini stipulati pel prezzo nella pubblica vendita, 521. Conseguenze in caso di non osservanza di tale obbligo, e procedere della parte in tal proposito, 521, 522. Quando e come possa la parte domandare l'ordine giudiziale , perche l'avversario notifichi il suo avere , 540-547. Quando abbia luogo l'arresto, 547. Incumbenti della parte che vuol impetrare l'arresto. 547-550. Le rendite vitalizie del reo lo liberano dall' arresto, 549, 550. Come si debba proceders contro parti debitrici che indussero il loro creditore alla sovvenzione per mezzo di false rappre-

sentazioni, o che avessero agito dolosamente in altro modo, III, 552, 553, Ouando, ove e come abbia luogo il patto pregiudiziale, IV, 6, 10, 11. Processura relativa, 7-33. Quando si possa sopprimere il negozio della parte debitrice, 34. Quando si possa procedere ancor dopo il patto pregindiziale ex officio contro il debitore, ivi. A Trieste ha luogo fra le parti una specie diversa di patto pregiudiziale. 35. Procedere della parte che vuol cedere i suoi beni. 41. Modula dell'elenco dei creditori e della specifica dell' avere, 47, 48. La parte cedente i beni, quali sostanze possa ritenere in confronto degli antichi creditori , anche dopo d'aver in seguito acquistati dei beni, 51. In quali casi si procede ex officio criminalmente contro la parte cedente i beni, 52, 53 Avendo la parte denunziata la propria insolvenza col ceder i beni, si aprirà il concorso, 53. Regola sulla processura nelle inquisizioni ex officio contro la parte che si rese sospetta, 53-57. Incumbenti della parte che vuol la restituzione per intiero, 58-60. Quid, se la parte avesse presentato troppo tardi l'istanza per la restituzione, 67-68. Presso qual foro ed in qual forma deesi ricercar la restituzione, 70-72. Processura relativa tanto nella restituzione contro una sentenza riportata, quanto contro la seadenza d'un termine, 73-80. La parte impetrante la restituzione dee in ogni caso rifondere le spese alla controparte, 74-77. Prescrizioni sui giorni feriali , intorno la comparsa nei giorni feriali alle sessioni giudiziali , e rapporto alla domanda della pignorazione, 83-80. Metodo con cui vengono intimate le ordinazioni e decreti ad ambe le parti, 60 92. Incumbenti delle parti che durante la lite vorranno mutare la loro abitazione , 101-102. Allorche dall' una o 'dall' altra parte ; vi saranno più consorti in lite, essi dovranno notificare all'avversario quello fra di loro a cui dovrà seguire

l'intimazione degli ulteriori decreti giudiziali, IV. 102. Dovere delle parti non dimoranti nel luogo del giudizio di destinare e render nota all'avversario una persona abitante nel luogo a cui si possono rimettere i decreti giudiziali, 103. Pregiudizio in caso di ommissione, ivi. La parte che gode il benefizio dell' esenzione delle tasse e del gratuito patrocinio, va pure esente dal pagamento delle tasse postali, 104. La parte attrice dimorante fuori degli Stati austriaci , o il cui domicilio non fosse uoto entro i medesimi , dee nominare un patrocinatore nel luogo del giudizio, 105, 106. Processura, allorche l'attore indichera che il reo dimora fuori degli Stati austriaci , o di non aver notizie della di lui dimora, ignota anche al giudice medesimo, 105-113. Come procedesi se il domicilio del reo fosse fuori degli Stati austriaci conosciuto, 114. Istruzioni per le parti intorno alle citazioni, 116. Spediente per chi non vuol essere edittalmente citato , 117. Cosa dee osservare la parte, allorche il giudice fa eseguire l'intimazione d'un atto mediante la posta a chi non è presente nel luogo del giudizio, 119, 123, 124. Se la parte avrà costituito un procuratore, l'intimazione sarà valida sino a che ne sarà stato nominato un altro, 125. Allorche il petente presenta un atto contro più consorti in lite, s' uniranno tante rubriche quanti saranno i consorti in lite , 144. Quando ed in che modo può una parte addimandare la proroga d'un termine, IV, 147. Processura allorche la parte presentò tale istanza, 147-158. Entro qual termine dee la parte ricercar l'ispezione dei documenti , allorchè essa impetrò già una proroga, 164. Quale delle parti dee pagare le spese giudiziali. 166-172. Come, se il fisco rius l vittorioso, 173. Oppure la parte patrocinata gratuitamente, 174. Quella parte che avrà abbandonata la causa prima della decisione, dee pure

pagare le spese, IV, 174. All' incontro, chi avrà riportata una sentenza favorevole non può più-esser condannato nelle spese, 175. La parte che dec portare le spese giudiziali in una contestazione accessoria debb' esser condannata nella sentenza relativa, ivi. Le spese debbono moderarsi dal giudice, 178. Ogni parte dee nell'ultimo atto in causa presentare a tal uopo una specifica delle spese, ivi. Modula relativa, 170 Quando abbia luogo la rifazione delle spese di viaggio, 181. Quando debba la parte attrice dar cauzione per l'abbonamento eventuale delle spese, 182. Processure contro quelle parti che avessero agito in una causa con manifesta ingiustizia, e specialmente coll'aver negate circostanze vere, o supposte circostanze false, 184. Qual benefizio di legge è accordato alla parte che si trova aggravata per essere stata in prima istanza condannata alla rifusione delle spese, 185. In qual modo dee procedere la parte, allorche per miserabilità non potesse soddisfare alle spese di giudizio, della carta bollata, non che dell'onorario del patrocinatore, 185-192. Cosa dee la parte osservare nel rilasciare il mandato di procura all'avvocato, 217-225. Come, quando e da chi si può ricercare la moderazione e fissazione delle spese e competenze d'ufficio, 246. Processura in tale proposito, 247-252. Quando possa la parte perorrescere il gindice, 274. Incumbenti della parte in tale proposito, ivi. Processura relativa in questo argomento, 285. Come dee cercar giustizia la parte contro un giudice malizioso, improbo o inabile, 104, 205. lucumbenti della parte che chiede l'ammortisazione d' un documento perduto, 296-301. Cosa dee osservare la parte nelle cause che riguardano affari di commercio, 305-308.

PATENTI. Significato della voce patenti mello

stile ufficioso austriaco, III, 95.

PATROCINATORI. I patrocinatori ed i procu-

ratori, quando addimandano giustizia, debbono attenersi all'universale Regolamento giudiziario, I, xu. In qual modo vengono escussi i patrocinatori moresi al pagamento delle tasse giudiziarie, e quando sono essi sospesi dal loro uffizio, 6-9. Chi é il patrocinatore autorizzato in giudizio, 79-80. Il patrocinatore abilitato in una provincia non può esercitare il suo ufficio in un' altra, 81. Egli e però autorizzato di patrocinare e difendere anche in seconda e terza istanza, 83, 84. Fra intervenienti ed avvocati non esiste più distinzione o differenza alcuna, 84. I patrocinatori debbono munirai d'una procura speciale per poter transigere. offrire od accettare giuramenti , ecc. 82. I patrocinatori non sono tenuti a firmare gli atti quando la causa è incoata presso un tribunale militare, 86. Nel processo verbale non è necessario l'intervento dei patrocinatori, ivi. I patrocinatori, quando sono parti nella propria loro causa, non abbisognano nè di un altro difensore, nè della firma dell'atto. 85. Ai patrocinatori è inibito di dipartirsi di loro proprio arbitrio della processura verbale, ove è prescritta, 114. Modo con cui proceder debbono i patrocinatori nel dettare a protocollo le petizioni verbali, 117-121. Modula d'una petizione verbale e relativo decreto, 121, 122. I patrocinatori debbono comparire auch' essi nelle sessioni prefisse. e non possono comunicarsi vicendevolmente gli atti in iscritto , quando la causa è introdotta verbalmente, 123, 124. Il patrocinatore non può mai tener per iscusata una parte contumace senza speciale mandato di procura della parte, 176. Dovere dei patrocinatori di giustificarsi, allora quando ambe le parti non fossero comparse all'udienza prefissa, e fu indi sopra richiesta redeputato il contraddittorio ad altra giornata , 181. Il giudice procede contro i patrocinatori che non sapranno giustificarsi a norma dei SS 526, 548 del Regola-

mento, I, 181. I patrocinatori sono costretti di addurre i motivi della proroga che ricercano o che si vogliono accordare, 186. Pene contro i patrocinatori che seppero impetrare proroghe con addurre motivi menzogneri ed insussistenti . 187. I crediti dei patrocinatori sono collocati nella quarta classe del concorso, 518. Elezione d'un patrocinatore comune dei creditori quando e come abbia luogo, Il, 21, 25. Decretazione relativa, 21. Quando sia il caso di passare alla nomina del patrocinatore comune mediante sentenza, e quando con decreto, 26, 27. L'intimazione di siffatto decreto a cadaun creditore non è usitata, ivi. Modula del decreto di nomina del patrocinatore che gli tiene anche luogo di mandato di procura, 28 Il patrocinatore e la parte sono ritenuti per una persona, e quindi tutto ciò che viene dal primo confutato, è avuto per vero in ordine al fatto, 142. I libri dei patrocinatori non fanno prova a loro vantaggio, 185. Così neppure le note o specifiche delle loro spese, ivi. Qual patrocinatore sia ammissibile alla prova de' testimoni, 244, 245. Il patrocinatore non può deferire il giuramento decisorio, a meno che nel suo mandato di procura si fosse espressa la facoltà di transigere, 404. Abusi da togliersi rispetto alle proroghe che i patrocinatori tacitamente si accordano, e per cui viene ritardata l'inrotulazione degli atti, 400. Nel caso che la parte acconsentisse di attendere oltre il termine prefisso la presentazione della scrittura in causa, dovrebbe il patrocinatore farsi dare il permesso in iscritto e produrlo in giudizio, 500, 511. Istruzioni per formare il rotolo degli atti , 513 519. Legge che preserive che i patrocinatori debban formare il rotolo stragiudizialmente, 519. Se le parti non lo richiedono espressamente, i patrocinatori non possono portarsi in campagna all'oggetto solo dell'inrotulazione degli atti, ivi. Quando sia necesario che il giudice nomini i patrocinatori nella sentenca, III. 65. Quando interrengono patrocinatori all'appellatione di una causa decisa in campagna, non si poò insinuare: l'appellazione verbalmente, 84. In qual caso debbono nella restituzione: in intiero esser puniti i patrocinatori e condannati nelle spese occasionate alla parte, IV, 74-77. Quando e come s'istituisce un gratuito patrocinatore calla parte, 185. Decreti relativi, 186. Quando possa esser rivocato il patrocinio gratuito, 187. La destinazione del gratuito patrocinio non la per altro l'effetto dell'esenzione della tasse, 189. Doveri ed incumbenti del patrocinatore gratuito rignardo al pagamento delle tasse dopo

finita la causa, 190. Vedi Avvocati.

PATTO PREGIUDIZIALE Quando può il giudice procedere ex officio nel patto pregiudiziale , I, 6. Esempio di un patto pregiudiziale , IV. 6. Quando possa ammettersi, ivi. Ove e come si dovrà implorare il patto pregindiziale, 9-12. Cosa dee distinguere ed osservare il giudice nel caso di un patto pregindiziale, 13. Processura relativa, 13-24. Quali sono i creditori che possono obbligarsi ad entrare nella composizione pregindiziale, 8, 26. Regola per istabilire la preponderanza dei voti che sono necessari alla conclusione del patto, 8. Incumbenti dei votanti maggiori in concorso dei creditori che ricusano il patto pregiudiziale, 9-26. Protocollo in cui essi comprovano la validità delle loro pretese, 26 Sentenza di liquidità pronunziata sul detto protocollo, 28. Con questa sentenza propone il debitore l'azione contro i creditori dissenzienti mediante formale libello, 20. Sentenza profferita sul patto pregiudiziale, 29, 30. Cos'è di ragione, se la maggiorità dei votanti è contraria alla composizione pregiudiziale, 31. Modula del decreto sul protocollo in cui la pluralità de' creditori ricusa d'aderire alla domanda del debitore,

IV, 31, 32. Quali effetti porta la conclusione del patto pregiudiziale, 32, 33. Quando si possa chiedere la soppressione del negozio del debitore, 34. Quando dopo il patto pregiudiziale si possa procedere ancora ex officio contro il debitore, ivi. Specie di patto pregiudiziale permesso fra i negozianti di Trieste, 35. Questioner se dopo conchiuso il patto pregiudiziale i creditori possano promuovere ancora qualche pretesa contro la persona del debitore o sulle sue sostanze. 51.

PENSIONI. In qual misura possono sequestrarsi le pensioni dei militari, dei quiescenti e degl'impiegati, Ill, 260, 261. Incumbenti del giudice e delle parti nell' accordare il sequestro di pensioni, 271, 276-279. In qual misura viene sottoposta all'esecuzione la pensione dei regj impiegati, 419. Le pensioni non possono essere esecutate, cedute o sequestrate che per la loro sola metà, 421. Prescrizioni sulle pensioni che percepiscono gli addetti al comando di marina, ivi. E gl' impiegati in ritiro, 425. Processura nell'assegnare la metà della pensione in favore d'un creditore, 422-425. Disciplina emanata recentemente rispetto alle pensioni in questo Regno , 425-420. Incumbenti della cassa che riceve rispetto alle pensioni l'ordine dell' esecuzione, 426-429. Vedi Sequestro, Esecuzione.

PERIT. I periti stimatori d'un fondo di ragione di una massa concorsuale debbono essere dal giudice notificati all'oberato ed ai creditori ipotecati aullo stabile, 1, 4; 9. Scopo di tale notificazione, ivi. Come dovranno i periti erguire la stima d'un fondo, 421. Modula d'un protocollo distima, 430. E facoltativo a ciascun ereditore di fare i ricordi ebe crederà opportuni ai periti nel momento della stima, 433. Anzi il debitore e gli ufficiali agenti sul fondo uno potranno denegare ai periti alcun lume riguardante la stima, nº l'ispeziono de'eonti

di molte annate, I, 423. Cosa avviene se i periti riconoscono che il fondo e suscettibile di divisione? ivi. Qu'il capacità debbono avere i periti II, 357, 358. Allorche si ammette la perizia dall'ufficio di borsa in Trieste, i periti debbono confermace il loro operato presso il tribunale mercantile, 363. Ouali periti dee il giudice preferire a qualunque altro, 365. Citazione ai periti che rilascia il giudice, 369. Il perito che sarebbe testimonio inabile, o vizioso soltanto, può essere rigettato dalle parti, 370. Differenza fra periti e testimonj viziosi, 371. Altre prescrizioni relative alla nomina dei periti da osservarsi dal giudice, 373. Il giudice dee quindi in caso d' inabilità o viziosità passare alla nomina d'un altro perito, 374. Ed assegnando il giorno per l'ispezione, fissare una somma proporzionata per le spese e l'onorario dei periti, 375. Il deposito delle spese per parte di colui che ricerca la perizia non viene più eseguito in pratica, ivi. Le ricompense de' periti sono rimesse alla tassa del giudice, 376. Prima che i periti passano all'ispezione oculare, debbono esser ammoniti sul loro giuramento già anticipatamente prestato, o dovranno prestarlo sul luogo, 377. Formola del giuramento che presteranno, 378. Modula del protocollo di giuramento assunto, ivi. Quali sieno i periti in una causa matrimoniale promossa in punto di impotenza, 382. I periti riceveranno dalle parti nell' atto della perizia quei ricordi che si crederanno lero necessarj, 383. Quando si unisce un terzo ai due periti, 384. Qualche volta si nomina già nel medesimo decreto anche il terzo perito pel caso di discrepanza pei due altri, e quell'opinione poi a cui sarà acceduto il terzo sarà ritenuta per vera, 386. I periti depongono il loro parere o a voce o in iscritto, e ciò prima che si allontanino le parti , 387. Modo della loro deposizione, ivi. Quid, se ciò fosse materialmente im-

Scheidlein, vol. IV.

possibile, II, 388. Nelle loro opinioni non possono parlare dei diritti uh delle ragioni che spettano alle parti litiganti. 389, Il protocollo debb'esser letto alle parti, ivi. Il protocollo viene rilasciato in copia sopra istanza delle parti, 390. A cosa serve alle parti questa copia? 392. Anche la stima viene eseguita da due periti in arte giurati. 393. I tribunali riceveranno un numero sufficiente di periti d'ogni genere, per potersene servici no ogni caso, 394. Avvertimeuti pei periti stimatori riguardo alla stima , 395. Osservazioni rapporto ai pritti in oggetti preziosi, ivi. Preserizioni per gli stimatori d'una tenuta, d'un dominio, eco. 306.

PERORRESCENZA. Costè la perorrescenza, del giudice? IV, 284. Quando abbia luogo, ivi. Incumbenti di chi la vuole dimandare, ivi. Processura del tribunale di prima o di seconda istanza, 285.

PERSONE. Le persone difettose di corpo e di mente . le persone orfane tanto minori d'elà che maggiori, sotto curatela, e le assenti quando non hanno istituito un procuratore, i prodighi, le persone oberate, le interdette non possono star in giudizio, I, 204. Persone che non sono ammesse all' amministrazione delle loro sostanze, o che ne fossero state rimosse non potranno presentare ne petizioni nè risposte in giudizio, e dovranno essere tutelate da chi è destinato a tale incumbenza dalle leggi, 205. Conseguenze se ciò non viene osservato, 300. In quali casi possa esser obbligata una persona di portare le sue ragioni in giudizio, 301. Ogni persona ha il diritto di provocate l'avversario per diffinire un suo diritto che le fu riservato da una sentenza, 312. Quali persone debbono esser poste coi loro crediti avanti tutti i creditori della massa, 483-490 Quali nella prima classe , 490-498. Quali nella seconda e terza, 498-517. Quali finalmente nella quarta, quinta e sesta,

I, 517-523. Nessuno, sia militare o civile, è ténuto a fare alruna confessione relativamente ai
diritti suoi ed ai suoi obblighi, e non è neppure
obbligato a rispondere stragiudizialmente a chi ehe
sia, e meno che meno poi ad un notajo per rapporto ai propri suoi affari, II, 145-148. Quali
persone possono esser obbligate e quali no al giuramento di manifestazione, 465, 466. Quid, se
una persona avesse nelle mani un pegno che non
fosse stato ritirato nel tempo stabilito? può ella
approprisració o cosa debba fare, III, 532.

PETIZIONE. La petizione che riguarda un oggetto riservato all' autorità amministrativa non può accettarsi in gindizio, I, 16. Suo decreto, ivi. Se la petizione manca apertamente delle forme prescritte, debb' esser restituita ex officio . ivi. Così pure quando diversi oggetti vi sono accumulati, ivi. Similmente quando in caso d'una fabbrica da intraprendersi non fosse corredata della rispettivu fede del dicastero politico, 17. Petizione presentata da chi non è autorizzato a stare in giudizio viene licenziata, 19. Così pure quella ehe fosse prodotta 30 giorni dopo la conclusione d'un negozio di cavalli , ivi. Nessuno fuori dell'ufficio fiscale può presentare petizioni che riguardassero i luoghi pii, ivi. Quando e come possa dall'avversario essere restituita la petizione, ar. La petizione dee stendersi in forma di sillogismo esplicito od implicito, 26. Di quali requisiti debba esser fornita, e cosa si debba in essa esporre, ivi. Cumulazione nella medesima di più oggetti litigiosi. 29-32. Distinzione che vi si dre fare, 30. Qual sia la processura, allorchè gli oggetti non hanno fra di sè connessione alcuna, 32 Suo decreto, ivi. La dimanda della petizione debb' essere spiegata colla possibile precisione, 44. Non così negli ulteriori atti, 46. Petizione che non ha una dimanda precisa sarà restituita dal giudice, 47. Analogo de-

creto, I, 47. Quando si possa produrre una nuova petizione in luogo di quella dalla quale si e receduto, 52. Qual decreto debba riportare la petizione prodotta ad un giudice in campagna, 100, 101. Il processo è verbale quando la petizione s'appoggia ad un formale documento, 104. La petizione può nei casi qualificati pel processo verbale essere prodotta in iscritto o verbalmente, 115. Eccezioni, ivi. Quando ha luogo il processo in iscritto, dee pure essere in iscritto la petizione. ivi. Qual sia il tempo, il luogo, non che il curiale per ricevere le petizioni verbali , 116. In che caso la petizione verbale possa essere ricevuta in piena seduta giudiziale, 117. Modo con cui si ricevono a protocollo le petizioni verbali, 117-121. Modula d'una petizione verbale, ivi. Decreto relativo, 122. Della petizione verbale si comunica un estratto alle parti, 118. Prescrizioni intorno al decretare la petizione quando una o l'altra parte non fosse abilitata a stare in giudizio, 128, 131. Come sia decretata la petizione in processo verbale, allorche il reo, in vece di comparire all'udienza, presenta la risposta in iscritto e l'attore non acconsente al processo in iscritto, 176. Quale ne sia il decreto allorche l'attore vi acconsente, 178. Nel processo scritto si decreta la petizione per la risposta, 195. Decreto relativo, ivi. Ove debbansi presentare le petizioni dirette contro più consorti in lite soggetti a varie giurisdizioni, 196. La petizione provocatoria per diffamazione ove è da presentarsi , 305, 309. Quando è da prodursi contro il fisco in materia di finanza e negli affari camerali e bancali, e quali effetti porta seco, 306-308. Il possessore di un effetto non può essere astretto con petizione provocatoria a giustificare i titoli del suo possesso, 313. Come si stende una petizione provocatoria, e cosa avvi da osservare, 317. 3.8. Decretazioni tanto per la processura in iscritto

che verbale, I, 320. Come si estende e si corredi la petizione provocatoria per una fabbrica da intraprendersi, 335. Decretazioni relative e sentenze, 336-338. Le eccezioni prodotte dalle parti provocate in materia di fabbrica hanno la qualità di una petizione che vieue trattata come qualunque altro libello, 337. Ove dee la petizione provocatoria in materia di fabbrica essere presentata, 339. Le petizioni che si producono da' creditori, dopo l'aprimento d'un concorso, sono dirette al curatore alle liti, e non mai contro l'oberato, 382. Tranne il caso che la cosa non riguardasse il patrimonio sequestrato, ivi. Petizioni insinuatorie, vedi Insinuazioni dei crediti ad un concorso. Ove sieno da presentarsi le petizioni in processo di resa di conto, allorchè si tratta d'ob-bligare qualcuno all'approvazione dei conti o alla produzione delle mancanze, II, 6, 8. Petizione perl'ammortizazione d'un documento ove da presentarsi, 218. Se fosse presentata una petizione da cui risultassero fatti praticati con violenza da un possessore contro un terzo, o da un terzo a pregiudizio di un possessore, ed ove si trattasse che: questi fatti per legge dovessero esser puniti , non' si potrebbe accordare l'introduzione della causa, e dovrebbesi procedere ex officio anche in via criminale, 456. Quando sia da prodursi la petizione giustificativa l'arresto provvisorio impetrato e come da trattarsi, III, 249-252. Ove da presentarsi, allorche l'arresto non fu già eseguito dal giudice personale del debitore, 225. Quando e ove si presenta la petizione per rifacimento delle ingiurie e dei danni sofferti coll' arresto provvisionale, 254. Quando, e come si debba produrre la petizione giustificativa il sequestro in mano d'un terzo, 284-286. Ove da presentarsi, 288. Ove da presentarsi la petizione per rifacimento delle ingiurie e dei danni sofferti col sequestro, 286, 289. In qual

caso debba la petizione esser presentata in triplo, III, 304. 305.

PIGNORAZIONE. La pignorazione non può dimandarsi in via di cauzione interinale. III. 127. Può accordarsi però la pignorazione in via di esecuzione, o qual atto coattivo a far eseguire la sentenza che ordina la prestazione della cauzione, 131, 134, 355, 356 Questo pignoramento viene effettusto nello stesso modo che è prescritto nel capitolo delle esecuzioni, 131. Mediante l'annotazione nel registro della cassa che riceve l'ordine esecutivo dell' assegno del salario o pensione, si conseguisce il pignoramento e la preferenza innanzi ai posteriori debitori che volessero esecutare il salario, 428. Quando abbia luogo la pignorazione delle rendite e dei frutti d'un bene o credito del reo, e come si proceda, 443-455. In qual modo si accorda la pignerazione d'un bene stabile, 458, 450 Il diritto di pegno sopra un fondo si conseguisce mediante l'effettiva annotazione della sentenza e convenzione giudiziale nei pubblici registri a carico del fondo di cui si tratta , 460. Se si volesse pignorare un credito assicurato sopra un fondo, si dovrebbe procedere come se si pignorasse il fondo medesimo, ivi. Dopo la pignorazione dello stabile ne segue la stima giudiziale, 463. In quali casi può ommettersi la pignorazione giudiziale? ivi. Quid, se si ricerca la pignorazione di mobili, quali mobili possono essere esecutati? Processora relativa sulla dimanda dell'esecutante. Il militare non può essere pigno ato, 524-528. Incumbenti del cursore o fante nella pignorazione, 530, 531. Coll'atto d'inventario steso dal fante si conseguisce il diritto di pegno sui beni descritti , 530. Quid juris, se qualcuno avesse in mano un pegno che non viene ritirato nel tempo stabilito? 532. Alla dimanda della pignorazione sarà sempre cauto di unire anche quella dell'aaporto giudiziale, III, 533, 534, Modula del decreto in easo che l'asporto fosse addomandato separatamente, 535. Quid, se il fante non trovasse nessuno, o che gli si facesse forza, e gli s'impediase la pignorazione, oppure, quid, se l'avesse resguita 2 535-539. Non potendosi eseguire la pignorazione per mancanza o per insufficienza di coso oppignorsbili, potrassi domandare l'ordine perche il reo notifichi il suo avere, 540. In quali giorni di ferie puossi dimandare e praticare la pignorazione per una somma di danaro, IV, 85, 88. Vedi Esecuzione. Fante.

PORTIERI. Vedi Fanti giudiziari.

POSTA. Incumbenti dell'ufficio della posta allorchè il giudice gli rimette degli atti per l'ulterior consegna alle parti, 1V, 133, 134. Come seguirà la consegna degli atti, allorchè un miserabile, o il suo patrocinatore che gode della franchigia di posta; non si ritrova nel luogo del giudizio, 135, 136. Istruzioni per le poste riguardo alle tasse postali, 137, 138.

PRAMMATICA. La prammatica della Boemia è abolita, I, vui.

PRATICANTI. L'impiego de praticanti è gratuito, IV, 276. Quaudo possano ammettersi in

una giudicatura, ivi.

PŘENOTAZIONI. La prenotazione nei registri delle ipoteche è una specet di cautela provvisionale sui beni mobili del reo, IiI, 3:3. Per qual fine si ricerchi la prenotazione, 3:12. Decreto relativo, 3:13. Decreto all'ufficio dell' ipoteche, 3:4. Preserzioni, spiegazioni e dilucidazioni sull'argomento delle pronotazioni tratte dal Codice Civile Austriaco, 3:84:399. Quale apecie di esecuzione consiste nella sola prenotazione, 4:04. La prenotazione può chiedersi od eseguirsi anche nei giorni di ferie, 11,7,86. 8q.

PRESCRIZIONE. Osservazioni sulla prescrizione nelle restituzioni in intiero, III, 361. Quando incominci a decorrere la prescrizione in tale proposito, IV, 67. Quando per gli eredi e pei minori, ivi.

PRESUNZIONE. Quali presunzioni esimano dal-

l'obbligo della prova, Il, 130.

PRIOFITA Nella sentenza di liquidazione si rimetterà la parte rispetto al diritto di priorità alle risultanze della classificazione, I, 456 Quando e come si produca la petizione di priorità, 482. La petizione di priorità può esser prodotta soltanto da un creditore classificato, II, 7. In qual modo possa un creditore impuguare o la priorità d'un altro creditore o la classe assegnatagli, 8. Quando si possa promuovere l'azione di priorità e quali arti si debbano fare a tale oggetto, o. Quando debbasi presentare separata petizione di priorità contro ciascun creditore, ivi. La presentazione del libello può prorogarsi , 13, 19. Il termine per produrla perche non fosse stato classificato, ma bensi insignato, incomincia a decorrere dal giorno dell'intimazione del supplimento del suo credito, 13, 18. Il processo o querela di priorità è di un doppio aspetto, 14. Dilucidazione, 14, 15. La petizione di priorità prodotta da uno o da alcuni creditori soltanto coll' intento di collocare un altro creditore in una classe minore di quella che avea. giova a tutti quelli cui fu anteposto il reo convenuto , 14, 20. La petizione con cui si vuol essere collocato in una classe migliore di quella che si ottenne, debb' esser prodotta in confronto di tutti reditori cui si vuole precedere od essere parificato, 13. Cautela da usarsi in questo proposito, 15. Come si procede sulla querela di priorità in concorso del fisco , 16. Nella petizione di priorità l'attore non è ristretto puramente a ciò ehe egli nell'insinuazione ha dedotto in ordine al diritto di priorità, ma egli è eziandio autorizzato a produrre nuovi amminicoli, 19. Processura nella

querela di priorità, II, 20. Elezione d'un patrocinatore commen, 21, 25 Decretazioni relative, 21, 27, 28. Le cause di priorità debbono con tutta sollecitudine essrer terminate e decise secondo la dimanda dell'attore, sebbene il giudice rilevasse che gli spetti una miglior classe, ecc., 22. Modula di due sentenze di priorità, 23. Decreto sulla petizione di priorità, 29. I creditori ai quali incontrastabilmente compete il diritto di priorità potrauno essere soddisfatti prima ancora del riparto della massa, 60.

PROBATORIALE. Le scritture probatoriali sono eccezioni della regola: non esser permessi che dua soli atti in causa , 1, 25. Quando ed entro qual termine si presenti la probatoriale, II, 318. Come viene decretata, 319. Nella probatoriale non si potranno allegare circostanze di fatto nè prove nuove, 321. Nel processo probatoriale non sono permesse che due sole scritture, 320, 321. Anche nella prova col mezzo di periti ha luogo la scrittura probatoriale e controprobatoriale, 331.

PROCEDERE. Suo significato, 1, 3.

PROCESSO. Nel processo verbale non occorre l'intervento del patrocinatore, 1, 86. Il processo dividesi in iscritto e verbale, 95. Nel processo scritto la petizione debb'essere prodotta in iscritto, nel verbale la petizione può essere verbale o scritta; 97, 115. In quali casi abbiano luogo questi processi, 94. La processura può essere acetta dalle parti a loro arbitrio, ivi. Modificazione, ivi. Quanda abbia luogo il processo verbale, 99, 103, 103, 105, 106, 109. Per determina ela processura, biasogna ritenere ch'essa si determina secondo Pabitazione del reo, e non mai secondo quella del giudice, 100. Nella causa di resa di conti ha luogo il processo in iscritto anche in campagna, ivi. Escezione, ivi. Nei tribunali montanistici o delle miniere ha luogo il processo verbale, 101. Cedi

pure quando le controversie derivano da lettere proprie di cambio . I. 102. Similmente nei tribunali militari , ivi. Eccezioni , ivi. Si procede verbalmente in casi d'ingiurie verbali, 103. E per iscritto in causa d'ingiurie reali , ivi. Quando la petizione s'appoggia ad un documento pien provante, ha luogo tosto il processo verbale, ivi. E così pure nei casi d'incidenti, 105. Di pericolo in mora ed ove un processo sollecito sia più confacente alla natura dell'affare, 107. Nella restituzione in intiero ob lapsum temporis, e nella liquidazione prescritta nel capitolo del concorso ha luogo il processo verbale, 110. Incumbenti del giudice nei casi della petizione, e dimanda del processo verbale o quello per iscritto, 110, 111. Decreti relativi, 111, 112. La quistione sull'ammissione del processo scritto o verbale si decide con decreto, 114. Nella processura verbale cosa sia da osservarsi, 116. Nel processo verbale il giudice assegna il giorno, l'ora ed il luogo per la comparsa, 122. Nel processo scritto egli decreta la petizione per la risposta, 105. Decreto relativo. ivi. Eccezione di questa regola, ivi. Il processo viene annullato quando durante il medesimo si acoprisse l'inabilità di una parte a stare in giudizio . 200. Come isia da procedersi in caso vi fosse emanata già una decisione, 300. Nel processo verbale può prodursi la provocazione a voce come ogni altro libello verbale, 312. Differenza che esiste fra una provocazione in iscritto ed una verbale, ivi. Il processo provocatorio non porta mai l'effetto di poter obbligare alla prova del possesso il possessore d'una coau, 315. Regole e forme pel processo provocatorio per diffamazione . 322-320. Regole e forme pel processo provocatorio in materia di fabbrica da intraprendersi, 336. Il processo edittale o concorsuale è pure un processo provocatorio, 363. Differenza però da altre provo-

cazioni, I, 364. Nel processo di liquidazione dei crediti concorsuali da una massa ha luogo generalmente la processura verbale, 452. I creditori però sono autorizzati a cambiarla in iscritto, ivi. Il processo di rendimento di conti è di doppio aspetto, II, 105. Andamento di ambedue le processure, 7, 115, 116. Sentenze relative, 109, 117. Processura nella resa dei conti erariali, militari e pupillari , 119-127. Processura nell' adizione della prova ordinaria per testimoni relativamente alle parti, 251. Processura relativamente al giudice. 258-281. Quando incominci il processo probatoriale , 318. Andamento di questo processo, quantità di scritture permesse, proibizione d'introdurre nuovi fatti o prove , termini prescritti e modo di decretare, 318-322. Nel processo verb le può il giudice, occorrendo la prova testimoniale. chiamare al contraddittorio i testimoni, e ricevute al protocollo le loro disposizioni in presenza delle parti, farle giurare, 339-340. Nel processo in iscritto come , quando e da chi si eseguisca l'inrotulazione degli atti , 495-527. Nel processo verbale è diversa la trafila, e non si forma che un elenco dei documenti a piè dell'ultimo protocollo assunto in causa, 528. Modula d' un si fatto elenco. ivi. Nei processi verbali si restituiscono gli atti alle parti colla sentenza, III, 40. Nel processo scritto si dee insinuare l'appellazione in iscritto, e nel processo verbale, oppure in campagna, si può insinuarla verbalmente, 84. Modificazione di questa abilitazione rispetto all'intervento del patrocinatore, ivi. Andamento degli atti allorche qualcuno propone un componimento amichevole all'altro nel processo scritto e nel verbale, 192, 193, 194. Nelle cause istituite per giustificare l'arresto impetrato dal debitore, la processura è verbale, 251. Similmente in quelle giustificasioni del sequestro dei mobili, 287. Processura nelle differenti cauzioni da prestarsi dalla parte attrice o rea, o da ambedue, III, 331-335. Nell' esecuzione il processo è solitamente verbale, 352.

PROCESSO EDITTALE. Vedi Concorso. PROCURA. Vedi Mandato di procura.

PROCURATORI. In qual caso der la parte attrice nominarsi un procuratore nel luogo del giudizio, IV. (so Essendo stato costituito un procuratore, l'intimazione dei decreti giudiziari alle di lui mani sarà valida fino a che ne sarà stato nominato un altro, 125. Definizione della voce: Procuratore giudiziale, IV. 258.

PRODIGHI. I prodighi non possono star in giudizio, I, 204. Essi sono tutelati da un curatore

giudiziale, 206.

\*\*\* PROPRIETA. Quando un creditore insinua il asso diritto di proprietà ad un concorso, cosa sia da osservarai dalla parte e dal giudice, I, 448. Modula di sentenza relativa, 453. Quando perdesi il diritto di proprietà in un concorso, 464. Il proprietario d'un bene ancor esistente nella massa debb' essere collocato avanti tutti i creditori della massa , 483. Diucidasione nel proposito, 494. 485. Traslazioni ed discrizioni di proprietà, prescrizioni, osservazioni e difucidazioni in proposito, tratte dal Codice Civile, III, 834-400. Per andar al possesso della proprietà acquistata al pubblico incanto cosa occorra, 533.

PROLISSITA. La prolissità negli atti giudiziari

è proibità, I, 71, 73.

PROROGA. Ha fuogo la proroga del contraddittorio quando il reo non avesse comunicato prima della sessione all'attore i documenti sui quali si appoggia, e l'attore non volesse replicare, 1, 152. Decreto relativo, 153. Similmente ha luogo la proroga a spese dell'attore, quando egli non vuole addure sul punto le eccezioni contro i testimonj notificategli soltanto nella giornata, 154. La pro-

roga ha luogo quando la parte presente in persona all'udienza tenesse spontaneamente per iscusato l'avversario assente, che per altro dee pagare le spese, 1, 175. Decreto relativo, 176. La proroga ha luogo a spese del reo quando egli, in vece di comparire all'udienza, presentasse la risposta in iscritto, e l'attore non aderisse al processo scritto, 176. Decreto relativo, 177. Si fa pure luogo alla proroga a spese per altro della parte assente quando questa giustificasse nel giorno ancora dell' udienza la sua non comparsa colla prova d'un accidente inevitabile, 177, 184. Decreto relativo, 178. La proroga non può mai concedersi senza motivo sufficiente, allorche ambe le parti compariscono all'udienza, 185. Prescrizioni pel giudice in affari di proroga, 186, 188, 191. Non potrà mai accordarsi proroga di sorta per restituire il libello , attesa l'eccezione della declinatoria del foro, 210. Il termine di quattordici giorni per la replica può essere prorogato, 250. Così pure per la duplica, 262. Per la denuncia della lite ha luogo la prorega , 276. Il termine d'insinuazione prefisso dall'editto convocatorio non può prorogarsi, 371. Avranno però luogo proroghe per la produzione del regolare libello d'insinuazione, ivi-Similmente auche per la produzione del libello di priorità , II, 13, 19. La proroga conceduta per la presentazione d'una scrittura non ha verun rapporto con quel termine che è stabilito per l'istanza dell' ispezione dei documenti, 202. La giornata con cui si ordina l'ispezione giudiziale dei documenti può prorogarsi, 214. In caso di discrepanza di tre opinioni nella prova di periti, si proroga la giornata, e se ne fa rapporto al giudice, 384. La giornata dell'inrotulazione può prorogarsi 495. Prescrizione ai patrocinatori di non concedersi stragindizialmente delle proroghe, 400. Ne per l'appellazione nè per la produzione dei gravami si può accordare proroga alcuna, III, 82, 88. Similmente non si fa luogo a proroghe per dare i controgravami appellatori , 99. Non ha luogo proroga di sorta pel solo motivo d'esser col suo avversario in trattative, 199. Decreto relativo, ivi. La proroga ha bensì luogo per produrre le petizioni giustificative l'arresto provvisorio del debi-tore, o il sequestro de' suoi mobili in mano di un terzo, 251, 289. Quando ed in che modo si possa dimandare la proroga d' un termine, IV, 147, 148. Quando si possa accordare la proroga, 151. Come si procede allorchè la proroga non sorpassa il termine legale, 151, 152, 153. Come si procede allorche si dee sentire la controparte, 153-158.

PROROGAZIONE. Prorogazione del giudice, cosa

sia, I. 211. Quando abbia luozo, 212.

PROTESTE. Una semplice protesta di una parte per la presuntiva riserva delle sue ragioni non può accettarsi dal giudice, I. 4.

PROTESTI DI LETTERE DI CAMBIO. Loro significato, Il, 156. Essi sono atti pubblici che meritano piena fede, ivi. I protesti non possono essere levati che dai pubblici notaj, ivi.

PROTOCOLLI. I protocolli ed altre scrittnrazioni giudiziali debbono assumersi nella solita lingua del paese , I, 71. Idiomi che si usano in fôro nella Monarchia Austriaca, ivi, Come si assuma il protocollo d' una petizione verbale, 114. Modula di un tale protocollo e decreto giudiziario relativo, 121, 122 Evasione d'un protocollo assunto in processo verbale, quando da darsi senza indugio, 140. Dovrà tenersi per gli atti verbali un apposito registro, 157. Il protocollo ilovrà firmarsi da tutte le parti, e se ne potrà dar copia alle medesime, ivi. Quali sieno gli oggetti d'un protocollo assunto nella processura verbale, ivi. Modula di un protocollo verbale, 159. Il protocollo debb' essere fedele, detagliato e conforme agli atti segulti, I, 164. Il protocollo non viene letto alle parti per intiero che nei tribunali militari, 165. Quando in un protocollo non si possono terminare tutte le quattro parlate, si possono continuare le deduzioni, anche in giornata prorogata, ed assumere più protocolli, 166. Come sieno da decretirsi i,protocolli verbali contenenti delle transazioni, ivi. I protocolli di sessioni, come da estendersi, III, 22-28 e44.45 Quali protocolli debbono aver la loro evasione con tutta sollecitudine, 40. La transazione viene assunta in protocollo verbale, 188. E questo dee aver la sua evasione nella prima seduta giudiziale, 191. Decretazione, 192.

PROTOCOLLISTĂ DI CONSIGLIO. Il posto di protocollista di consiglio si dovrà con tutta cura bene rimpiazzarlo, IV, 161. Massime secondo la quali si dovrà procedere ne'casi di vacanza rap-

porto al di lui rimpiazzamento, 260-273.

PROTOCOLLO DEGLI ESIBITI. Come da tenersi questo protocollo, I, 93. Preserizioni sull'andamento del protocollo degli esibiti e sulla di-

stribuzione degli esibiti medesimi, III, 42.

PROVA. Le prove in genere quali sieno, I, 63. Le prove debbono esser addotte ogni qual volta si allega un fatto, ivi. Si uniranno per fine le prove che risultano o compariscono da contestazioni o cause già prima ultimate anche colla medesima parte, 64. Il possessore non è obbligato a provare il suo possesso, 315. In prova si addurrà pure il documento che si trovasse presso il gindice presso cui si litiga, come istrumento giudiziale, oppure presso la controparte quale istrumento comune, 64. Quali giuramenti possono ada dursi in prova d'un'asserzione, 65. Anche i testimoni sono qual prova proposti nel primo atto in causa, 66. Come si adisce la prova per testimonj, 67, 68. Oltre ai soliti mezzi di prova sonovi ancora degli altri amminicoli, p. e., tessere:

sigilli, permessi dal Regolamento, I, 69. Come vi si proceda in tali casi, 70. Caso che fosse chiesta l'ispezione di siffatti amminicoli , quid juris , ivi. Chi allega un fatto è in obbligo di provarlo, II, 129. Significato della voce prova, ivi. Il fatto non provato ed indi contraddetto dall'avversario non è ritenuto per vero nella diffinizione della causa . 130. Quale presunzione esima dall' obbligo della prova, ivi. Di che qualità debba esser la prova che si ordina nella sentenza, 133. Il giudice non può ingiungere alle parti alcuna prova, 132. Ec-eczioni, 134. Quali prove possono dirsi piene e perfette , ivi. Quali mezze e semipiene, 136. Quali sieno le prove che si rinvengono ordinate nel Regolamento, ivi. Tutte le leggi emanate prima del Regolamento rispetto alla materia delle prove sono abolite e soppresse, ivi. Riprova cosa sia, come venga praticata, e dilucidazione in proposito, 137, 138. La prova col giuramento supplettorio viene con sentenza ingiunta o riservata, 448. Quando sia riservata, quando ingiunta? ivi. Quid juris . se prima di prestar un giuramento la parte avesse trovato delle prove o riprove? ivi. Se la prova o riprova sosse poi risultata insufficiente, il giuramento non ha più luogo, 482. Processura in tale proposito, 484-400. Quali prove sono riserbate alle parti allorche i testimoni furono convinti di falso giuramento, 494, 495. . PROVA A PERPETUA MEMORIA. Suo signifia

erko, II, 32. Si conseguisce questa prova o mediante documenti o col mezzo di testimonj, 324, Quando con documenti, 324, 336. Processura in tal proposito, 324. Decretazione, 325. Quando mediante testimonj, 327, 828. Requisiti per ottenere questa prova, 328. Processura in tale proposito, 329. Decretazione relativa, ini. Ove si debba istituire la prova a perpetua memoria, 330, Come si procede nel caso che il giudice è dalla legge obbligato a sentir la controparte, allorche si vuole conseguire la prova mediante i testimoni, Il. 330. Modula della sentenza in punto se abbia luogo il chiesto esame dei testimonj ad perpetuam memorism, 331. Come si procede, quando il giudice è dalla legge dispensato dall'assegnare una sessione, 333. Fino a tanto che l'avversario è abilitato di presentare i suoi interrogatori perciali, non si può dichiarare ultimato l'esame, e mon si può levar copia delle deposizioni testimoniali, 335. Come si estingue il diretto di produrre interrogatori; 2 336. Che ne segue dunque colle

deposizioni o sia protocollo ? ivi.

PROVA PER CONFESSIONE. Quando si debba riguardare per picnamente provata una circostanza di fatto, II, 139, 141. Confessione, suo significato, 139. In regola non ha forza di prova che la confessione deposta in giudizio, ivi. Quando si ritenga deposta in giudizio, 130. La confessione giudiziale vien fatta espressamente o tacitamente, 140. Spiegazione della regola: qui tacet consentire videtur, ivi. Si ayra per vero ciò che in ordine al fatto fosse stato confessato dal patrocinatore, procuratore o tutore in nome delle parti, 142. Cos' è di ragione se uno dei consorti in Lte avrà confessato qualche cosa ? 143. Esempio, ivi. La confessione dell'oberato non toglie al creditore il diritto di poter dimandare, che l'altro creditore, in cui savore si fece la consessione, sia tennto di provare mediante una regolare liquidazione le sue ragioni, 145. Ninno è obbligato a fare veruna confessione relativamente ai suoi abblighi o diritti , ivi. La confessione stragiudiziale , volendo far prova, debb' essere sempre espressa e fatta sopra ricerca d'una tal persona, della quale il confesso è certo che ha interesse a sapere la verità, 145, 146. La confessione giudiziale o stragiudiziale, che alcuno fa all'oggetto ch'essa serva di prova ad un altro, fa contro lui medesime

piena prova, II, 149. Chi fonda la sua prova unicamente nella confessione dell'avversario, dee accettarla per vera nel totale suo complesso, ivi.

PROVA PER MEZZO DE' DOCUMENTI SCRITTI. I pubblici atti fanno intiera prova rispetto al fatto sopra il quale saranno stati eretti . Il. 150. Quali documenti sieno pubblici e quali privati, ivi. Nomenelatura degli atti che sono riguardati per documenti pubblici, 151-154 Significato della voce : Allo steso in affiri d'ufficio, 152. Per convalidare un atto nazionale cosa vi abbisogna, 153. Cosa poi per uno fatto in istato estero o in un'altraprovincia austriaca , 154. Come e da chi si eseguisca la legalizzazione e vidimazione degli atti, 154, 155. Quando appartenga il libro dei battezzati alle prove con cui qualcuno può essere convinto d'esser padre d'un figlio naturale , 164. La legalizzazione non costituisce punto la pubblicità dell'atto, 168. Ai documenti privati si prestera fede contro a chi ne sarà l'autore , ivi. A quali documenti privati si presterà fede contro quegli che come autore gli avrà soltanto firmati, 168, 160. In quali casi si presti fede ai chirografi, e quali requisiti debbano avere i medesimi per far prova contro il loro autore, ivi. Le lettere formali di cambio, i giri ed i contratti d'assicurazione della Compagnia dell'unione d'assicuratori in Trieste sono dispensati dal prescritto del \$ 172 del Regolamento rispetto ai requisiti voluti per le earte d'obbligo, 171-173. Eccezioni legali che sono abolite, oppure ancor permesse alle parti, rispetto ai documenti che tengono in mano 173-174. 179. Di quali formalità debbono essere muniti i documenti eretti da corpi monacali per farprova contro il loro autore, 174. Come da estendersi gli atti di rinunzia rifasciati dalle mogli di alcuni ufficiali impiegati, 175. I documenti stesi in lingua straniera debhono essere accompagnate

dalle loro traduzioni, quando il giudice non conoscesse la lingua di cui si tratta, II, 176. Cosa sia necessario negli atti eretti in estero Stato per provare che l'autore del medesimo abbia avuta l'autorità di erigerlo, 176, 177. La consessione in iscritto del debitore, quantunque non prescritta, e la miglior prova per confermare un prestito fatto, 177. Chirografo come venga steso, 177, 178. Un documento eretto da un solo privato non fa mai prova a vantaggio dell'autore del medesimo, 183. Eccezioni. I libri dei negozianti matricolati e degli artigiani , allorche hanno le formalità volute dalla legge, fanno una mezza prova in favore del loro autore, e per quanto tempo, 184. 195. Reciprocità da osservarsi nei libri dei negozianti esteri, 192. Qual prova facciano i conti estratti dai libri dei negozianti od artigiani firmati dal debitore, 190. E quale i conti non firmati, 194, 195. Per poter effettuare la prova bisogna concedere l'ispezione del documento; entro qual termine ed in qual caso debba l'ispezione esser dimandata, 196, 197, 205. L' ispezione è giudiziale o stragindiziale, 201. Prescrizioni sulla viziosità visibile dei documenti, 197, 204. Processura relativa all' ispezione giudiziale, 198, 206. Avvertimenti pel giudice nei tre casi che nascono nell'ispezione, 207. D'eretazioni e sentenze relative, 210, 211, 212. Qual effetto porți l'ispezione contumaciale dei documenti, 214. Quale processura occorra per istituire la prova quando qualcuno ha perduto un documento, 215, 220. Come si procede quando fosse divenuto illeggibile, 220, 224. Come, se uno nega che il documento sia scritto di suo carattere, 225. Come, quando si asserisce che il documento prodotto sia scritto di proprio pugno d'un defunto, 226. Quanta fede meriti la comparazione dei caratteri, 227. Quali prove sieno ammissibili a fac annullare un matrimonio, 406, 407.

PROVA PER PERITI. Quando sia da accordarsi sopra istanza d' una sola parte , I, 6. In che consista la prova per mezzo de' periti, II, 357, 358. Caso di una prova per periti in affari di contrabbando, 359. La prova non può istituirsi, se non quando verra ammessa per sentenza interlocutoria o con decreto giudiziale, 357, 360. In quali casi con decreto, 358, 361. Nell' istanza con cui si ricerca la perizia si debbono addurre i motivi pei quali la cosa non soffra ritardo, 361. Nella controversia in affari di dazio consumo si ammette la prova mediante decreto, ivi. Quando si possa dimandarne in Trieste la prova tanto presso il tribunale, quanto nell' ufficio di Borsa, 362. Nuovo regolamento in tal proposito, ivi. In regola la prova viene ammessa con sentenza, ivi. Modula di una tale sentenza, 365. Come si adisca indi la prova. 366. Decretazioni, 367. Modula d'un decreto che permette la prova, 368. Nell'assegnare il giorno per la prova si fisserà una somma proporzionata per le spese , 375. La prova debb'esser effettuata nel giorno stabilito dal giudice anche in assenza delle parti, 377. Acciocchè la prova abbia legalità, debbono i periti esser giurati, 378. Formola del giuramento e del protocollo con cui viene ricevuto, 378, 379. La prova dei periti è necessaria allorchè si tratta di rilevare l'impotenza conjugale , 381. Avvertimenti necessari pel giudice in questo caso, ivi. Per far piena prova è necessaria la concorde deposizione di due periti sopra ogni qualità da verificarsi nell'oggetto in quistione, 384. In caso di discrepanza di opinioni si nomina un terzo perito, ivi. E l'opinione, a cui il terzo sarà acceduto, sarà tenuta per vera e pien provente, 386. Modo con cui vengono ricevute a protocollo le deposizioni dei periti, 387-389. Il protocollo debb'esser letto alle parti , 389. Della relazione si debbono rilasciare le opportune copie alle parti,

II. 300. Il parere dei periti serve di completa prova nelle cause intentate, 391. Distinzioni latte fra la prova ammessa con sentenza, e fra quella accordata con decreto rispetto sila processura da comtinuarsi colle copie avute dalle parti, 391, 392. Alla prova per mezzo dei periti appartengono pure le stime, 393. Come, quando, e da chi vengono eseguite, ivi. Sopra la stima effettuata non si può mai promuovere una causa, 395. Osservazioni sopra la stima di effetti preziosi e di tenute, 396. Vedi Periti.

PROVA PER TESTIMONJ. Quando debba ilgiudice ex officio interrogare nella prova testimoniale il testimonio sulle domande generali, I, 10. Anche i testimoni sono, come ogni altra prova, proposti nel primo atto in causa, 66. Come viene adita la prova per testimoni, 66, 67. Quando gli articoli mancano in una scrittura, il giudice non potrà riservare nella sentenza la prova ordinaria , 69. Suo significato , quando e da chi si possa intraprendere la prova per testimoni. Il, 228. La prova è ordinaria e sommaria : sua definizione, ivi. Quali requisiti si rendono indispensabili nella prova ordinaria, 229-232. In qual modo si adisca la prova per testimoni, 230. Effettuare la prova cosa sia ivi. Numero e qualità di testimoni per fare piena prova, 231. Qual prova fa la deposizione d'un testimonio solo, 232. Quale ne fa la deposizione di due o più testimoni viziosi, ivi. Quando i testimoni si chiamino singolari, 233. Significato e valore delle diversità ostative, diversificative o aminicolative nelle deposizioni dei testimoni, ivi. L' ammissione della prova ha luogo mediante sentenza interlocutoria iu due soli casi, 234, 235. Come sia da stendersi la sentenza interlocutoria, 236. Modula della medesima, 238. Quali testimoni sieno assolutamente inabili, ma però con adesione dell' avversario ammissibili alla proya, e

quali non mai ammissibili, II, 240-243. Quali teatimoni inabili possano essere ammessi a completare la prova, e per conseguenza quali faccino mezza prova, 243-244. Quali sieno i testimoni viziosi, ma non assolutamente inabili, 246, 247. Ousnta fede possa meritare un testimonio vizioso. dipende dalla determinazione del giudice, 248. Incumbenti della parte ad adire la prova per testimoni; termine e modo per essa prescritti, 240. 256. Quid , se uno dei testimoni venisse a morire prima dell'esame? 256. Decreto relativo, 258. Andando soggetti i testimoni al foro della causa. entro qual termine deesi intimare all'avversario il decreto che stabilisce la giornata per l'esame, onde possa presentare i suoi interrogatori, 258, 259. Formola del decreto in questo caso, 161. Essendo però sotto un' altra giurisdizione, qual termine è prescritto all' avversario per gl'interrogatori, 269. 176. Processura in tale proposito, quando si ricerca per l'esame un altro giudice , 272. Assunzione della prova per testimoni Ammonizione sullo spergiuro. Giuramento e formola tanto pei Cristiani che per gli Ebrei, 283-305. Le deposizioni si faranno in giudizio, 306. Eccezione di questa regola, 307. Ogni qual volta si ammette una parte alla prova, si dovrà riservare all'altra la riprova. qualora questa apparisca di qualche rilevanza, ivi. Osservazioni rapporto alla riprova per testimoni, 308. Quando si ammette la riprova da sè sola, o insieme colla prova, 311-315. Assunte le deposizioni cosa segua, 315. Come si eseguisca la notificazione alle parti degli esami assunti , 315, 316. Processo probatoriale incomincia subito dopo che le parti hanno levato le copie degli esami, 318. In questo processo non sono permesse che due sole scritture da presentarsi entro giorni quattordici , decorribili da quel giorno in cui all'una delle parti furono comunicate le copie degli esami.

DELLE MATERIE. 487 'e all' sltra la scrittura probatoriale, II, 319. Decretazioni relative , 320. La prova sommaria per testimoni consiste nella giurata conferma delle attestazioni da essi rilasciate in iscritto, 340. Questa prova può aver luogo in altro modo nel processo verbale, ivi. La prova sommaria non può ammettersi mediante sentenza interlocutoria, che di consenso della controparte, 340. Motivi di questa disposizione i quali danno la preferenza alla prova ordinaria, 341, 346! Entro qual termine debbasi adire la prova sommaria ammessa colla sentenza, 347. Come deesi corredare l'istanza con cui si adisce la prova sommaria, 348. Decretazione relativa, 349. Il giuramento si riceve non ostante la non comparsa di una od ambe le partile quali però debbono esservi citate a veder giurare , 349. Formola del giuramento, 350. I testimonj renitenti a questa prova possono compellersi con pene pecuniarie o corporali , 351. Diversità di processura relativamente alla comparazione dei testimoni nella prova ordinaria e sonimaria . 352. Quistione : se il testimonio muore prima che abbia giurata l' attestazione, ivi. Quando si possa dire che il testimonio siasi offerto giudizialmente al giuramento delle attestazioni, 353. Vedi Te-

PROVINCIA. Quali paesi formano una provincia nel caso d'aprimento di un concorso, I, 358.

stimonj.

PROVOCAZIONE. La provocazione per una fabbrica da intraprendersi, Vedi Fabbrica da intraprendersi. La provocazione ex legge diffamari intentata da un militare sarà prodotta al foro del provocante, I, 216. Nei casi di provocazione dee il reo rispondere al foro a cui è impetito, adonta che sia soggetto ad altra giurisdizione, 236. La provocazione è uno dei casi con cui si può astringere qualcheduno a portare le sue ragioni in giudizio, 301. In quali casi si possa eziandio esser

provocato innanzi ad un giudice, I, 302. La provocazione stragiudiziale d'un debitore, di fare ai suoi creditori insinuare le loro pretese in giudinio entro un certo termine, e colla clausola exclusionis, non ha luogo ed è proibita, 303. Il provocante impetisce il diffamatore innanzi al spoproprio foro competente, 305, 300. Ragione relativa, 300 Eccezioni, 311. Oggetto della dimanda che riguarda la provocazione per diffamazione, 305, Esempio, 305, 306. Provocazione in materia di contrabbandi, dazio consumo, tabacchi ed altri affari camerali e bancali, 306. Termini per produrre il libello provocatorio contro il fisco, 307, 308. Provocazione nel caso di ricorso contro l'evasione o decreto di un ufficio di ragionateria, 308, Ognuno è autorizzato a provocare il di lui avversario per diffinire un suo diritto, che gli fu riservato con sentenza o convenzione, 311. Presunzione che esiste nel provocare, 312. Il provocante non può mai domandare alcuna soddisfazione, ivi. Eccezioni in tale proposito, 326. La provocazione può essere anche prodotta verbalmente in quei casi, e presso quei giudici cui è addossata per legge la processura verbale, 312. Differenza che passa fra una provocazione verbale ed una in iscritto, ivi. I fatti con cui si esercita qual si sia possesso non debbono riguardarsi per una diffamazione qualificata pel processo di provocazione, ivi. La provocazione non porta mai l'effetto che il possidente d'una cosa possa essere obbligato a provare la legalità del suo possesso, 315. Senza previa vantazione i creditori non possono essere provocati a produrre le loro ragioni, 3:6. Oggetto di dimanda, quando il vanto è succeduto per via di un fatto, ivi. La provocazione dell'attore contro cui il reo si è vantato del diritto di riconvenzione può seguire presso quel giudice avanti cui fu convenuto nella causa in merito, ivi. Nella provocazione si

dee dimostrare con prove giuridiche la seguita diffamazione nel caso che dal provocato venisse negata, II, 317. L'oggetto della diffamazione, cioè il dritto di cui l'avversario si è vantato debb' essere chiaramente precisato, 318. Il provocato risponderà sulla diffamazione, o in difetto attenderà che gli venga e sia decretato ed imposto il perpetuo silenzio, 320. Decretazioni sul libello provocalorio , ivi. Cos' è di ragione se il provocato non comparisce, oppure se comparisce e contraddice ai punti della provocazione? 321. Nella provocazione si distinguono due processi, cioè il provocatorio e quello di merito; spiegazione e decisione in questo argomento, 322-325. Differenza che passa fra la provocazione ex legge diffamari. e la provocazione per una fabbrica da intraprendersi, 339. Differenza nella provocazione dei creditori d'un oberato, 364. Nel concorso non ha luogo altra provocazione ai creditori, per far insinuare le loro pretese, se non quella che si fa dal giudice mediante l'editto convocatorio , 372.

PUNTO DI MERITO. Suo significato, I, 77. E necessario d'indicare il punto di merito nella ru-

brica dell' atto, e perchè, ivi.

PUPILLI. I pupili e tatti quelli che sono pareggiati si pupili , come non meno anche i corpi morali hanno il privilegio personale della terza classe in un concorso in tutti quei crediti, che tengono verso i loro tutori, curatori od amminitaratori, in quanto che derivano dall'amministrazione dei loro beni, I, 508.

## Q

QUERELA DI NULLITÀ, Vedi Nullità, QUERELA DI PRIORITÀ, Vedi Priorità, QUERELA EX SINDICATU. Suo significato, III, 151. La querela ex sindicatu non ha più luogo Zao

III. 15:. Come procedono dunque le parti che accusar vogliono un giudice di mala amministrazione di giustizia , 152. Come procede pure il giudice superiore in questo emergente, IV. 203.

## R

RAPPRESENTANTE POLITICO. In quali casi e quando dee intervenire un rappresentante politico alla decisione d'una causa, e rispettivamente alla prolazione della sentenza, III, 13, Incumbenti di un rappresentante politico, 14. Leggi che modificano in qualche modo le anteriori prescrizioni, 28. Oggetti che sono qualificati a far intervenire il rappresentante politico alle decisioni delle cause, 30-33. Allorche il rappresentante politico ricercasse di sospendere la prolazione della sentenza in uno od in altro punto soltanto, si dovrebbono intimare gli altri punti alle parti, ed avvertirli della sospensione dei rimanenti, ivi. Quid juris in un tale caso di chiesta sospensione? 33. Contemporaneamente all'invito si comunicheranno all'autorità amministrativa tutti gli atti, ed il voto della causa da decidersi , affinche il rappresentante possa intervenire alla sessione informato di tutto, 35. Decretazione del rotolo e nota, 35, 36.

RECESSO DAL GIUDIZIO. Nel caso del recesso dal giudizio non si può opporre l'eccezione della co.a recessa o giudicata, I, 52. Come venga decretata la dichiarazione di voler recedere dalla petizione, 56.

RECIPROCITA. Vedi Jus reciprocitatis.

REDDITI D' UN BENEFIZIO ECCLESIASTICO. Ouando ed in qual misura possano essere sequestrati, III, 264. Come ed in qual misura sono da esecutarsi, 420, e 441-454. REDEPUTAZIONE DI GIORNATA. La redepu-

tazione di giornata ex officio ha luogo quando

una o l'altra formalità mancasse nella circostanza che una parte vorra che si condanni in contumcia l'altra, I, 179.

REGALO MATTUTINO. Il regalo mattutino, che il marito fa alla moglie dopo consumato il marimonio, va nella sesta classe del concorso, I, 522.
REGALIE. I diritti del principe sono tutelati

dal regio fisco . I, 297.

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO. Cos' è il Regolamento giudiziario, e quando fu pubblicato in Austria , I, vu. Quando ed in qual forma fu posto in attività nel regno Lombardo-Veneto, vii, ix. Le autorità giudiziarie senza distincione debbono osservare il Regolamento, vin. Il Regolamento israelitico e quello della Boemia, detto Prammatica, è attualmente abolito, ivi. Da qual giorno debba egli ritenersi in vigore, ix. Quale trafila dovrà osservarsi per le controversie pendenti nel governo di Venezia, viii, x. Eccezioni pei tribunali mercantili, montanistici e militari, x. Simili eccezioni nelle controversie di resa di conti militari, sopra nozioni in affari di finanza e sopra evasioni in affari erariali ed in affari di sloggio, xi. Le parti, procuratori e patrocinatori che addomandano giustizia, debbono pure osservare il Regolamento, xit. Quando i giudici arbitri, ivi. La lingua del Regolamento ed i termini saranno mantenuti in tutte le cause , ivi. Come si debba procedere se fra il testo tedesco ed il testo d'una traduzione si scoprisse qualche differenza, ivi. Nel ricevere a protocollo le deduzioni verbali delle parti ed in tutte le udienze debb'essere scrupolosamente osservato il Regolamento , 125. Differenza che passa fra il Regolamento austriaco e quello pubblicato negli Stati d'Italia rapporto alla denunzia di lite , 276. Non ispetta al Regolamento giudiziario di decidere chi autorizzato sia a conchiudere una convenzione, e sopra quali azioni

400 INDICE

questa possa aver lungo, III, 177. Aggiunta al Regolamento intorno la processura nelle cause riguardanti gli affari di commercio, IV, 305, 308.

REGOLAMENTO IN GENERE. Suo significato nello stile ufficioso austriaco, III, 96.

REISPEZIONE. La reispezione oculare sopra un

oggetto peritato non ha luogo, II, 301.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA. La relazione accompagnatoria del giudice è prescritta per rimettere gli atti all' appello, III, 108. Come à da stendersi la relazione, 110. Basta una sola relazione, anche per accompagnare gli atti appellati d'ambe le parti, 111. Modula di due diverse relazioni, 111, 112. Quando la relazione accompagnatoria sia sostituita da nota presidiale, Sulla relazione si annotano tutti i giudici che intervennero alla prolazione di una sentenza, 119. Istruzioni sulla spedizione delle relazioni e dei motivi del giudicato, 119-124.

RENDITE VITALIZIE. Le rendite vitalizie del reo si dovranno riguardare per un mezzo sufficiente a coprire l'interesse dell'attore, e liberano il medesimo per conseguenza dell' arresto, III, 540. 55o.

REO CONVENUTO. Il reo convenuto cosa dee osservare nello stendere la risposta? 1, 33, 35, 38. Modificazioni, 34. Il reo dee negare espressamente ed in particolare qualunque circostanza addotta dall' attore, 36. Ciò ch' egli non nega viene ritenuto per tacitamente confermato, 38. In quanto può egli essere pregindicevole il silenzio del reo ,38, 39. Il reo dee addurre contemporaneamente nella risposta tutte le eccezioni dilatorie e perentorie, ed in primo luogo quelle che hanno origine dal fatto, 39, 42. Sopra quali oggetti abbiano luogo delle eccezioni, 39. Qual differenza passi fra un'eccezione e la proposta d'un altro genere d'azione, I, 41. L'eccezione fori declinatoria dee in processo

scritto addursi prima della risposta, 1, 42. Il reo dovrà nella risposta spiegare la sua dimanda colla possibile precisione, 44. Se il reo passa sotto silenzio la mutazione della domanda dell'attore, oppure se si lagna di questo disordine, non dee il giudice aver alcun riflesso alla mutata dimanda. 54. Se egli ha aderito espressamente, come debba il giudice procedere ? 55. Analoga sentenza, ivi. Cosa dee osservare il reo rapporto alla duplica, 61. Nella duplica non possono più addursi nuove circostanze, ivi. Se il reo non comunica prima dell' udienza i snoi documenti all' attore, questi non è in debito di replicare, e decsi prorogare il contraddittorio, 152. Decreto relativo, 153. Come e quando debba seguire questa comunicazione, 153, 154. Il reo non è obbligato di notificare prima dell'udienza i testimoni che vuol proporre, ma all'incontro l'attore non è in obbligo di tosto eccepire, e può far a sue spese prorogare la giornata, 154. Cos'è di ragione se il 1eo solo mancasse nella giornata prefissa al contraddittorio? 167. Cosa poi se il reo vi comparisce e l'attore vi manca, 171. Il reo può succumbere per fino nel caso che l'attore fosse contumace. 175. Cosa succeda se il reo, in vece di comparire all' udienza, presentasse la risposta in iscritto, e l'attore non volesse aderire al processo scritto . 176. Decreto relativo, 177. La dimora od abitazione del reo costituisce la fissazione dei termini per la risposta, 196. Dilucidazione di alcuni esempj e dubbi intorno a questa dimora di uno o più rei in causa, 198, 201. Se il reo non presenta la risposta s' inrotuleranno gli atti in sua assenza, e si pronuncierà come di ragione, 202. Se il reo non credesse di dover rispondere attesa l'incompetenza del giudizio, dovrà entro la metà del termine restituire la petizione intimatagli, 205. Come procede il reo in questo proposito, 206. Il reo

non può eccepire, 1.º l'incompetenza del foro. quando l'attore rinuncia alle limitazioni privilegiate a suo favore, ed agisce volontariamente innanzi al natural foro del reo, I. 211, Ne. 2.º se egli fosse stato convenuto presso un giudice suo legittimo, ed avesse indi cambiato domicilio o giuridizione, 212. Se il reo lascia passare il termine conceduto per poter restituire il libello, ovvero avesse volontariamente risposto in merito, egli lia rinunziato a questo benefizio dilatorio, 211. Come procede il reo allorchè vuol restituire la petizione per titolo di causa già decisa e passata in giudicato, 216. Se il reo ha addotto nella duplica nueve circostanze o prove, si dee permettere alle parti una scrittura conclusionale, 266. Quando possa il reo denunziare la lite, 275. Eccezione nel processo verbale, 276. Ancorchè il reo avesse denunziata la lite, ed un terzo l'avesse assunta e sostenuta, nulla di meno l'attore dovrà sempre esercitare le sue ragioni contro il reo medesimo. 281. Il reo che crederà aver diritto di riconvenire l'attore, potrà farlo innanzi al gindice medesimo ove fu impetito. 284. E però in suo arbitrio di produr la riconvenzione anche al foronaturale dell' attore, e questi non gli può opporre l'eccezione della declinatoria del foro, 285. Il reo contumace nella causa di rendimento di conti, e rispettivamente in punto d'approvazione dei conti resi, o di produzione delle sue mancanze, non può, dopo profferita la sentenza relativa, produrre encezione alcuna contro i conti, e non gli resta altro che di ricercare la restituzione in intiero oblapsum temporis, II, 111. Il reo debitore può ancor produrre l'eccezione ordinaria della non numerata pecupia contro un documento chirografo, 175. Il reo dee negli assegni esecutivi, e nel casoche l'attore ricevesse in soluto dei suoi crediti, guarentire della liquidità ed esigibilità, 439, 440. Per quanto tempo è egli a ciò obbligato? wi

REPLICA. In che consiste la replica? I, 52, L'attore dee nella replica rispondere a tutte le circostanze addotte dal reo convenuto nella sua risposta, ivi. Quando diviene la replica superflua, e quando è dessa indispensabile, 58. In essa non possono addursi che tali circostanze, le quali servono a confutare le eccezioni della risposta avversaria, ivi. Eccezioni da questa regola, 59. Quando possa essere deferito nella replica il giuramento decisorio della lite, ivi. Osservazioni sulle nuove circostanze addotte in replica , 60. Il termine per la presentazione della replica è sempre di giorni quattordici, 249. Questo termine però potrà prorogarsi, 250. Quando si possa rinunziare al benefizio della replica, ivi. La replica dee presentarsi. prima che spiri l'ultimo giorno del termine prefisso, e nelle ore di ufficio in cui è aperto il protocollo degli esibiti, 251. Cosa avviene se la replica non è presentata in tempo, 252. Nella replica non si possono senza l'approvazione addurre nuove circostanze, 253, 255. La replica viene decretata per la duplica, 261. Decreto, ivi-

RESA DI CONTI. Nelle controversie di resa di conti militari, quale trafila giudiziaria dee osservarsi, I, xi. Le cause per resa di conti si trattano anche in campagna per iscritto, 100. Eccezione, 105. L' amministratore dei beni concorsuali checessa dal suo uflicio dee entro un certo termine produrre la sua resa di conti, 401. Allorche si nomina lo stabile amministratore d'una massa concorsuale, dee il provvisionale presentare la sua, resa di conti alla delegazione, 402. E. così pure rendera lo stabile amministratore annualmente i suoi conti, 403, 404. La delegazione e cadauno dei creditori può intervenire alla pianta ed alla revisione dei conti, 405. Chi ha reso i conti a qualcuno ha diritto di domandargli l'approvazione a i motivi della disapprovazione, Il, 102, Oye cd.

in che termine questa dimanda debba prodursi . II. 102. Conseguenze che nascono allorchè le mancanze o i motivi di disapprovazione non furono prodotti , 103. Distinzione da farsi sopra tre casi che nascere possono in un processo di rendimento di conti, ivi. Qualunque causa di rendimento di conti presuppone i conti già resi, ivi. Come si possa obbligare alla resa di conti colui che ne è tenuto e fosse negligente, 104. Quali sieno dunque i casi contemplati dal Regolamento nella causa di resa di conti, 105, 113. Quando venga presentata la petizione al foro del reo, e quando al foro dell'attore, 107, 108. Cos' è di pratica se la petizione fosse diretta in confronto d'un'autorità superiore al renditore dei conti, 108. Cantele necessarie per chi rende i conti, 109. Processura allorchè il reo incorre la contumacia in questa causa, ivi. Modula di sentenza, ivi. La sentenza serve di assolutorio al renditore dei conti, 111. Quando possa ricercarne l'esecuzione della medesima, ivi. Le mancanze della resa di conti come debbano essere rilevate , 112, Il S 158 del Regolamento parla del terzo caso d'una causa di rendimento di conti . 113 Mancanze e cilievi cosa sieno e come si facciano, 113, 114. Osservazioni per chi dee fare dei rilievi , 114. Trafila in questa terza specie di processo, che sarà sempre trattato in iscritto, 116. La dianzi usitata ricerca del parere d'uffizio di ragionateria, prima che sorta le sentenza, non è più permessa, 110. Prescrizioni sulla resa dei conti crariali e militari, ivi. Processura in tale oggetto, 120. Prescrizioni sui conti pupillari che rendono i curatori e tutori ai tribunali, 121. Trafila ed andamento rispetto alla resa di questi conti, 121-127. Nel processo di resa di conti non può mai deferirsi il giuramento decisorio, II, 408. Il sequestratario islifuito nella sequestrazione dee trenta giorni dopo la scadenza di ogni anno produrre al gindice la sua reas di conto, III, 309, 454, I conti saranno passati all' attore impetrante la sequestrazione per l'approvazione o produzione dei rilievi, 309, ln affari di montanistiche sequestrazioni si dovra rispetto alle rese di conti oservare i termini stabiliti dalle leggi montanistiche, 311.

RESCRITTO. Suo significato nello stile uffizioso

austriaco, III, 96.

RESTITUZIONE DEL LIBELLO. La restituzione del libello per parte dell'avversario, come e quando abbia lungo, I, 21, 205, 206, 209, 245. Attesa l'eccezione della declinatoria del foro non ha lungo proroga alcuna per la restituzione del li-

bello, 210

RESTITUZIONE IN INTIERO. Nella restituzione in intiero ob lapsum temporis ha luogo il processo verbale. I. 110. Differenza fra l'istanza di poter introducre delle puove circostanze in replicae la restituzione in intiero ob noviter reperta, 261. Se dopo l'intinazione della classificatoria abbia luogo la restituzione in intiero, II, 7. Cosa sia di ragione se venisse ricercata prima dell'intimazione della classificatoria, ivi. La parte danneggiata per la confessione illegittima del suo patrocinatore può dimandar la restituzione in intiero. 143. La restituzione in intiero deesi ricercare allorche un testimonio morisse e non si fosse offerto giudizialmente al giuramento delle sue attestazioni scritte nella prova sommaria, 355. Può aver luogo la restituzione in intiero, allorchè si trascura un termine prescritto per l'adizione delle prove e pel giuramento decisorio della lite, 428. Quando abbia luogo la restituzione ab noviter reperta, 429. Quando e a chi competa la restituzione in inticro, IV. 58. Il Regolamento stabilisce due casi particolari, in cui si può implorare la restituzione : quali sieno, 50. La restituzione non avrà luogo

Scheidlein, vol. IV. 32

allorche la si dimandasse per sanare il termine prefisso per la restituzione medesinia, IV, 61. Quando abbia luogo la restituzione sul punto di poter produrre nuovi testimoni in luogo dei defunti, prima che fossero stati esaminati, 62. Quando si debba ricorrere alle leggi del Codice Civile per la restituzione, ivi. Osservacioni e ragioni che ammettono la restituzione per una lesione sofferta, 63. Contro la compiuta prescrizione non ha luogo restituzione in intiero, 64. Entro qual termine deesi ricercage la restituzione , 64, 65. Prescrizione, quando cominci a decorrere nella restituzione per gli eredi e minori, 65, 66. L'istanza per la restituzione troppo tardi presentata non può esser dal giudice rigettata ex officio, 67, 68. Quando e come si possa domandare la restituzione contro una nozione bancale o camerale passata in giudicato, 69. La restituzione avrà pure luogo allorchè una parte avesse diritto di chieder la sua indennizzazione dal suo patrocinatore o da un terzo, e potesse anco conseguirla; ciò che era inibito nelle leggi romane, 70. Presso qual foro e in qual forma deesi produrre l'istanza della restituzione, 71. Processura tanto nella restituzione contro il termine spirato, quanto contro una sentenza riportata, 73-81. Quali conseguenze porta seco la causa di restituzione contro la scadenza del termine e contro una sentenza riportata, 80, 81.

REVISIONE. Il termine per insinuare la revisione è di giorni continui, in ci i si conteggiano le ferie, Ill, 89, IV. 161. Tutto ciò che si è detto dell'appellazione vale anche riguardo alla revisione, Ill. 136, 137. La revisione non ha più luogo allorche l'appello confermò la sentenza di prima istanza, e quindi non si anmette mai contro due sentenze uniformi, 136, 138. In pendenza della revisione non si fa luogo alla dimanda per la cauzione, 136. Tutte le cause senza distinzione e senza:

riguardo all'importo sono portate alla revisione, allorchè la sentenza appellatoria riformò quella di prima istanza, Ill. 460. La revisione debb' essere insinuata coi gravami al giudice di prima istanza, 137. Come si der ergolare il giudice, allorchè una parte volesse nulla di meno interporre la revisione contro due sentenze uniformì, 138. Nell'innoltrare gli atti revisionali al giudice di prima istanza non ha più biangno di unirvi la sua sentenza ed i motivi del giudicato, 140. Essendo aperta la via di revisione, e cerdendosi di poter iltenere per nulla la sentenza, si dee nello stesso tempo proporte la querela di nullità ed insinuare la revisione, 141.

RICONVENZIONI. Le riconvenzioni (intentate anche dal militare) passano a quel fôro a cui dall' avversario fu citata la persona che fa tali riconvenzioni, I, 214, 237. Per quanto tempo si possa proporre la riconvenzione al giudice della causa principale, 284, 285. Riconvenzione, suo significato, 284. Essa ha l'effetto di prorogare la giurisdizione, ivi. Il reo è dalla legge ben autorizzato, ma non mai in dovere di proporre la riconvenzione innanzi a quel giudice presso cui fu convenuto, 285. Decreto negativo sull'istanza di riconvenzione, 286. Allora soltanto non può proporsi la riconvenzione avanti lo stesso giudice . quando l' oggetto della petizione solamente, ma non quello della riconvenzione dalle leggi è subordinato alla giurisdizione di questo giudice, 286, 287. Spiegazione, 287. Il giudice dee ex officio rigettare quelle riconvenzioni, il cui oggetto non è a lui subordinato, 288. La riconvenzione debbe essere prodotta separatamente e non mai mescolsta colla risposta, ivi. La causa di riconvenzione non ritarda il corso del processo dipendente dalla petizione principale, 202. Allorche il reo si vanta del diritto di riconvenzione, l'attore è autoriszato di provocarlo presso quel giudice a cui fu conveunto nella causa in merito, I, 316. Quando si possa produrre la riconvenzione in punto di soddisfazione per ingiurie e danni sofferti con arrestò provvisorio, III, 254.

RICOGNIZIONE DE' DOCUMENTI. Suo signifi-

cato, II, 200. Vedi Ispezione de' documenti.

RICORSO. Il ricorso è un eccezione della regola: non essere permessi che due atti soli in causa, I, 25. Il ricorso è prodotto ed indirizzato al tribunale cui appartiene, 27. Il ricorso contro nozioni della finanza ove, come e contro chi dee presentarsi, 302. Contro un' ordinanza superiore, che annulla la sentenza del giudice inferiore ha luogo il ricorso tanto del giudice che della parte vittoriosa, III, 146-153. Ricorso, sua definizione, 158. Ha luogo pure il ricorso di chiunque è aggravato da un decreto del giudice inferiore, 155, 157. Contro quali decreti abbia luogo il ricorso, 158, 161. Il ricorso viene presentato sempre al giudice superiore d'appello, e non mai in duplo, 150. A fine si possa stender il ricorso con fondamento, dee il giudice rilasciare i motivi del decreto di cui la parte si è aggravata, ivi. Il termine per la produzione del ricorso è di quattordici giorni; spirato il medesimo non viene più accettato il ricorso, 160. Da qual giorno deesi computare il termine, ivi. Perchè il giudice superiore possa decidere sul ricorso, egli dee seutire il giudice inferiore colla sua informazione, 151. Prescrizione relativa alla spedizione dei ricorsi ed al corredo delle informazioni, 161-164. Modula d'una consuita con cui s'inoltrano le informazioni sopra un ricorso, 164. Quali effetti produce il benefizio del ricorso, 156, 168. Incumbenti del giudice nell'argomento, 156, 169. La decisione del ricorso vien abbassata al giudice inferiore, e questi la fa intimare alle parti, 169. Decretazioni relative, ivi. Contro la decisione del ricorso che conferma il primo decreto non ha più luogo alcun riclamo, III, 157, 171. Eccezione, allorchè il giudice superiore mutasse il decreto, 158, 159. In che caso si debbano alle parti rilasciare le copie delle informazioni innoltrate al giudice superiore, 170.

RILIEVO DELLO STATO. Il rilievo dello stato attivo e passivo in che consista, I, 361. La convocazione de' creditori e la liquidazione dei loro crediti sono due punti principali nel rilievo dello

stato passivo, ivi.

RILIEVO DI CONTO. Quali rilievi si possono fare nell'entrata, uscita e nella rimanenza d'un conto reso, Il, 113. Osservazioni per chi dee fare dei rilievi, 114. Di qualunque rilievo fatto dee:

addursi la prova giuridica, 116.

RINNOVAZIONE DI UN DOCUMENTO. La rinnovazione di un Idocumento divenuto illeggibile come si eseguisca, II, 220. Processura relativa, 221. Decretazioni, ivi. Modula di sentenza, 223. Esecuzione della medesima e modo della rinno-

vazione, 224.

RIPARTO. Quando sia il caso che il riparto esiga un doppio calcolo, II, 15. Il riparto finale della massa di concorso non può sospendersi per motivo di un non venduto od esatto credito attivo, 60, 80. Quando ed in qual modo debba l'amministratore dei beni fare l'atto di riparto, 60, 68. Modula del riparto, 68, 81. Questo verrà consegnato alla delegazione, e se ne darà avviso al giudice, 61. In qual modo ed entro qual termine potranno i creditori fare le loro eccezioni contro il riparto, 83. In che consistano queste eccezioni, ivi. Procedere del giudice in questo proposito, 84.; Decretazioni relative, 85. Se non fossero state presentate eccezioni, o se queste fossero state decise, il riparto sarà consegnato al giudice, ed egli ordinerà all' amministratore l' immediato pagamento. dei creditori che s'insinueranno, 86.

RIPETIZIONE. La ripetizione di cose già addotte negli atti giudiziari è proibita, I, 79.

RIPROVA. Sno significato in quanti modi venga praticata. Dinuicidazione su tale oggetto, II, 137, 138. Quando debba esser riservata alla parte la riprova, 300. Osservazioni su tale oggetto, 308. Nella riprova, la quale non viene mai ingiunta sulle medesime cirrostanze sulle quali si ammette la prova, si procede generalmente collo stesso metodo come nella prova dei testimoni, 300. Un caso non insolito di riprova si rinviene nell'azione d'ingiurie reali, 508, 509. Modula di una sentenza con cui si ammette la riprova, 310. Quando la riprova sia da ammettersi da se sola, e quando unitamente alla prova, 311-315.

RISCHIARIMENTI. Atti di rischiarimento non

sono ammessi in causa, I, 24.

RISPOSTA. Significato di questa voce, I, 33. Cosa dee osservare il reo nello stendere la risposta , ivi. Nella risposta non debb' essere frammischiato alcun genere di azione, perchè in essa trattasi della difesa del reo, e non della prova di un diritto altrui, 41. La dimanda nella risposta dovra spiegarsi colla possibile precisione, 44. Tanto non occorre negli atti ulteriori , I, 46. Il giudice rigetta qualunque atto di risposta da cui non risulta un' esatta dimanda , 47. Decreto analogo, ivi. Da qual giorno incomincia a decorrere il termine per presentare la risposta, 204. La risposta dee prodursi prima che spiri l'ultimo giorno del termine prelisso, e nelle ure d'uffizio in cui à sperto il protocollo , 205. La risposta protlotta in tempo viene spedita per la replica, 248. Deercto relativo, ivi.

ROTOLO DEGLI ATTI. Come si faccia il rotolo nella processura verbale, I, 125. Il rotolo degli atti dee recar seco la parte quando vuol che si condanni in contumacia l'avversario assente, 178. Vedi Involutazione.

RITROVARSI. Spiegazione di questo vocabolo rapporto alla fissazione del termine per la risposta, I, 197, Il caso o l'accidente di ritrovarsi nel lugo del giudizio non cambia nulla nel termine legale, 108.

RUBRICA. Sao significato, ed in che consister debba negli atti giuliziari, I, 75. La rubrica non può mai essere diretta contro un giudice o tribunale, e ciò neppure nei ricersi; non si riclama contro la processura del giudice inferiore, 76.

RUBRUM. Vedi Rubrica.

#### 6

SALARIO. In qual misura possono essere sequestrati i salari e le paghe dei militari ed impiegati, Ill. 262, 263. Processura ed incumbenti delle parti nell'argomento del sequestro interinale di salarj, paghe e soldi, 272.279. Per qual importo possono essere esecutati i salarj e le pensioni dei regi impiegati e dei militari, 420. I salarj non possono essere ne cessati ne sequestrati o pignorati neppure volontariamente da chicchessia che per la sola loro metà, ivi. Osservazione intorno ai salarj e paghe percepite dagl' individui soggetti al comando della marina in Venezia, e dai suilitari ex-veneti , 420-422. Procedura nell'assegnar i salari in via esecutiva agli esecutanti, 422-425. Avvertenze sui salarj e pensioni godute da impiegati pubblici in ritiro, 425. Incumbenti della cassa nel pagar gli assegni dei salari esecutati, 426-429. Ogni qual volta si accorda l'esecuzione o la erquestrazione d' un salario d' un impiegato, se ne darà notizia alla di lui autorità superiore, 540.

SCRITTURE IN GENERE E SCRITTURE DI OBBLIGAZIONE. Vedi Chirografo, Aui, Documenti. Istanze.

SEDERE IN GIUDIZIO. A chi compete il di-

ritto di sedere in giudizio nelle sessioni alle quali sı e chiamato, I, 136.

SEGRETARJ. Incumbenti dei segretari addetti a' tribunali di prima istanza nell'atto delle inrotulazioni , II, 522. Modula del registro ch'egli dee tenere sulle inrotulazioni seguite, 523, 529. Incumbenti ed obblighi dei segretari rispetto all'uffizio a loro assegnato in un tribunale, III, 52. Massime da osservarsi nei casi di vacanza di uno dei posti di segretario rapporto al di lui rimpiaza zamento, IV, 268-273. Anche ai direttori dell'uffizio di spedizione, d'archivio e del protocollo degli esibiti spetta il titolo di segretario, senza però goderne gli emolumenti, 277. Quando sono dispensati i segretari dall' obbligo d'un ulterior esame per divenire giudici e consiglieri, 278.

SENSALI. Chi sia sensale, e sopra quali oggetti estendesi il di lui ufficio , II, 156 I libri o sieno taccuini dei sensali accreditati ed approvati dal Governo vengono ritenuti per documenti pubblici e fanno piena prova, ivi. Incumbenti, doveri ed istruzioni pei sensali relativamente alla stesa e tenuta dei libri, 156-165.

SENTENZE DI AUTORITÀ COSTITUITE. Modula di una sentenza profferita in contumacia del reo, e d'un'altra pronunziata in contumacia dell'attore, I, 180 Cosa è una sentenza definitiva per rapporto alla riconvenzione, 286. La sentenza profferita fra le parti, di cui una non era abile a stare in giudizio, può nulla meno ritenersi per valida, allorche sorti in favore di quest'ultima, 300. All' incontro, debb' essa annullarsi se il tutelato fosse rimasto succumbente, 3or. Modula di due sentenze analoghe ai due disferenti casi del processo provocatorio ex lege diffamari, 324, 325. Che cosa dee contenere la sentenza profferita in contumacia nel processo provocatorio, 327. Modula di sentenze pronunziate nel processo provo-

estorio in materia di fabbriche da intraprendersi, I, 337, 338, Altra modula di una sentenza emanata in punto di chiesta liquidità d'un credito insinuato alla massa concorsuale de' creditori, 453, 458. La classificazione dei creditori in un concorso non può dirsi propriamente una sentenza, 470. Formola di un atto di classificazione, 471. Come si eseguisca la pubblicazione ed intimazione di questo atto di classificazione, ivi. Della classificazione non si emettono motivi, e le parti quindi non possono levarne copie, II, 7. Modula di due sentenze profferite nella querela di priorità , 23. In che caso abbia luogo la prolazione d'una sentenza nell'elezione del patrocinatore comune, occorrente per le discussioni delle priorità promosse in confronto della classificazione, 26. Modula di una sentenza contumaciale nel processo provocatorio in causa di resa di conti aul punto : che i conti vengano approvati, oppure che ne sieno prodotte le sue mancanze, 109. Questa sentenza serve poi al renditore dei conti di assolutorio in ogni circostanza, e di base per la successiva causa in punto d'esecuzione, 111. Altra modula di sentenza nell'effettiva causa di rendimento di conti , nella quale sono giudicate e decise le mancanze e i rilievi prodotti in confronto del conto controverso, 117. Sentenza emanata nella controversia in punto di deposito d' un documento in giudizio, 211. Quale delle parti può interporre l'appellazione di siffatta sentenza, 213. Modula di sentenza profferita in punto di rinnovazione di un documento illeggibile, 223. Che cosa ai dee esprimere in una sentenza interloculoria con cui si ammette la prova ordinaria per testimoni, 236. Modula di una tale sentenza, 238. Formola di una sentenza colla quale si ammette insieme la prova e la riprova per testimoni, 310. Sentenza colla quale s'ingiunge la prova sommaria per testimoni, 347.

Altra sentenza che ammette la prova per periti, II, 365. Che cosa dee contenere la sentenza con cui si commette il giuramento decisorio della lite. 419, 420, III, 66. Modula di tre sentenze relative ai casi che possono nascere nella circostanza del giuramento decisorio, II, 430-439. Profferita la sentenza che ordina il giuramento, non occorre più altra sentenza definitiva, e per terminare la causa basta un decreto giudiziale, che certifichi della prestazione o non prestazione seguita del giuramento, 441. Esempio di un tale decreto, 442 La prova mediante il giuramento supplettorio debh' essere sempre commessa con sentenza, 444. Nella prova mediante il giuramento supplettorio solitamente si rendono indispensabili due sentenze, 445. In che caso può essere sufficiente una sola. 446. Formola della sentenza con cui s'ingiunge la prova del giuramento supplettorio, 448. Allorchè il giudice per legge dee moderare l'eccessiva somma del danno stimato dalla parte avversaria, lo fara nella medesima sentenza con cui s'ammette il giuramento estimatorio , 457. E v'inserirà pure l'importo da esso lui moderato, 457, III, 66. Sentenza, con cui si ammette il ginramento estimatorio , II, 460. Sentenza con cui si ammette il giuramento di manifestazione o di denunza, 467. Sentenza con cui in luogo del giuramento si ammette la riprova nel frattempo ritrovata dall'avversario, 486. Qualunque causa dee con tutta sollecitudine essere decisa con sentenza, III, 5. Istruzioni pel giudice nel riferire , votare e profferire le sentenze in un tribunale collegiale di prima o seconda istanza . 5-21. Quali sentenze debbono essere pronunziate a preferenza di altre , 21-22. A quali sentenze dee intervenire un rappresentante dell'autorità politica, amministrativa o di finanza, 12-33. Se la prolazione di una sentenza fosse stata in uno o più punti sospesa dal rappresentante po-

litico, si dovrebbero nulla di meno spedire alle parti i rimanenti punti conchiusi e decisi, III, 32. Avvertimenti intorno alla sospensione di una sentenza, chiesta dal rappresentante politico, 33-34. La sentenza pronunciata coll'intervento del rappresentante politico debb' essere passata in copia dall'uffizio fiscale all' uffizio di ragionateria, 37. Con la sentenza profferita in processura verbale: si restituiscono ordinariamente tutti gli atti alle parti rispettive, onde non accrescere di troppo la quantità degli atti nell'archivio, 41. Regole, forme e requisiti per formare la stesa di una sentenza giudiziale, 42-62. Module di una sentenza di prima e di seconda istanza; 62 64. Nelle sentenze si preciseranno pure con chiarezza gl'inteteressi da pagarsi, 64. Qual e rispetto agl' interessi il termine a quo? ivi. Quando è egli necessario di nominare anche i patrocinatori nella sentenza, 65. In qualunque sentenza, in cui s'ingiunge alla parte di eseguire qualche fatta od altra cosa, bisogna spiegare il tempo entro il quale dee ultimarsi, non che il pregiudizio che la parte altrimenti andrebbe a soffrire, 66. In che caso è tenuto il giudice di riservare ad una parte le sue ragioni nella sentenza, ivi. Spiegazione sull' argomento delle riserve, 68. Quid, se in una sentenza fosse ommesso il termine dei 14 giorni, da prefigersi pei pagamenti aggiudicati? 67. In qual maniera si notifica alle parti la sentenza emanata, 68. L' intimazione della sentenza dee, per quanto è possibile, seguire in uno e nello stesso giorno ad entrambe le parti, ed in caso di difficoltà materiale, sempre prima alla parte succumbente, 69, 70. Quando deesi intimare la sentenza alla parte stessa nel luogo della sua dimora, 70. Sopra quali sentenze ed entro qual termine debbonsi approntare i motivi e consegnarli alle parti sopra loro inchiesta, 71, 72. Da quali sentenze si può appellare, III, 74, 75. Agli atti che il giudice di prima istanza rimetter dee al tribunale d'appello per l'ulterior decisione si uniranno non solo i motivi del giudicato, ma eziandio la sentenza medesima. 110. Qual è il modo e la forma d'intimar alle parti la sentenza di seconda istanza, 124. Modula di due siffatte sentenze, una confermatoria e l'altra riformatoria la decisione del giudice inferiore, 124, 125. Modula di sentenza in punto di addimandata cauzione in pendenza dell'appello, 133. Quando ai possa dire che la sentenza sia ingiusta e quando pulla . 141. Contro la sentenza dalla parte creduta nulla si propone unitamente all'appellazione la querela di nullità , 142. Il giudice , senza entrar nel merito della causa, cassa tosto la sentenza, se la nu'lità addotta è trovata sussistente e legale. 145, 146. Quesito: se una sentenza profferita sopra atti trattati in giorni di ferie debba o possa essere annullata, 152. Quid juris, se le parti dichiarano di convenirsi e domandano la sospensione della causa dopo che la sentenza fu già profferita? 180. Che cos'è la sentenza arbitramentale, 266. L'autorità di una sentenza arbitramentale si fondasulla volontà di coloro che hanno eletto i giudicia arbitri , ivi. Anche dalla sentenza del giudice ordinario, che confermò quella dei giudici arbitri ... ai può appellare, ad onta che in tale caso esistano due sentenze uniformi , 227. Modula di una sentenza in punto di cauzione per levare l'arresto provvisionale del debitore, 268. Modula d'altra aentenza profferita in punto di cauzione per levare il sequestro de' mobili del reo in mano di un terzo, 283. Altra modula di sentenza che leva il sequestro provvisionale dei mobili . 287. Mo-dula di sentenza emanata in punto di sequestrazione e di prestazione di addimandata causione, 207. Sentenza o convenzione giudiziale dee seguire sopra qualunque anche menoma controversia, eperfino sopra un debito confessato, III, 341. Modula di una sentenza profferita in punto di cauzione da prestarsi in pendenza del processo esecutivo, 354. In qualunque sentenza debb'esser per l'effetto dell'esecuzione chiaramente espresso il termine entro il quale il debitore debba soddisfare al suo obbligo , 359. Nelle sentenze civili il termine legale è di giorni 14, ed in quelle del tribunale cambio-mercantile, di giorni tre, spirati i quali si fa luogo all'esecuzione, 360, 361. In quali casi può la sentenza di un giudice di estero Stato aver forza ed effetto legale nelle nostre province, 367. Cosa avvi da osservare intorno alle esecuzioni di sentenze profferite nelle province ereditarie austriache a pregiudizio di audditi ungheresi o transilvani, e così viceversa, 369-379. Modula di una sentenza di liquidità pronunziata nella causa del patto pregiudiziale, IV, 28. Mediante guesta sentenza di liquidità il debitore che insta pel patto pregiudiziale propone l'azione contro i creditori dissenzienti con formale libello, sul quale si profferisce indi la relativa sentenza, 20. Modula di sentenza in punto se abbia o non abbia luogo il patto pregiudiziale, ivi. Sentenza pronunsiata sull'ammissione della cessione dei beni, 44. In qual caso ha luogo la restituzione in intiero contro una sentenza del giudice, 58, 59. Modula di una sentenza in punto di restituzione in integrum contro una sentenza riportata, 79. la che modo s'intimano le sentenze, allorchè le parti, oppure una di esse, fossero assenti, ed il luogo del loro domicilio ignoto, 114. In qualunque sentenza vi debb' esser compresa o la compensazione o l'aggiudicazione delle spese, 176. Eccezione nelle sentenze interlocutorie, 177. Modula di una sentenza in cui il giudice dichiara l'avvocato decaduto dal diritto di poter chiedere le tasse e spese a motivo che egli mancò d'unire la nota delle sue competenze agli atti, IV, 242. Vedi Parti, Giudice , Tribunale , Termine.

SEPARAZIONE DI LETTO E MENSA. Allorchè i conjugi intendono intentare la causa di separazione di letto e mensa, cosa debbano previamente osservare rispetto alle istanze da presentarsi, ed alle convenzios che avranno prima ancora da conchindere, III. \ . 191.

SEQUESTRO. Le istanze pel sequestro giudiziale debbono presentarsi in triplo, mentre la terza viene consegnata al cursore per sua legittimazione, I, 83. Il sequestro dei beni concorsuali e il sigillamento è un dovere immediato del gindice del concorso, 411. In qual modo e forma viene eseguito il seguestro de' mobili ed effetti concorsuali, 412, 413. Decretazioni relative a questo argomento, 413, 414. Istruzioni eminate in tale proposito, 416, 417. Definizione della voce Sequestro di mobili in mano d'un terzo, III, 256. In qual caso si possono porre sotto sequestro i mobili del debitore, 256, 257, 269. Quali beni non sono da sequestrarsi, 258-265. Presso qual giudice deesi chiedere il sequestro, 266. Esenzioni dal foro prescritto, 260. Il sequestro si pratica mediante l'intimazione dell'ordine giudiziario in mano del terzo che possiede l'effetto, perche lo tenga presso di sè sotto sua risponsabilità e sino ad ulterior ordine, 270 Quid , se il bene mobile si trova in deposito giudiziale? 271. Il sequestro ha luogo tanto sopra effetti mobili, che sopra dapari esistenti in pubbliche casse di ragione del debitore, ivi. Conseguenze ed effetti che produce il sequestro giudiziale, 273. Il sequestro provvisionale del giudice non da però preferenza alcuna, e quindi neppure un diritto pignoratizio in caso dell'apertura d'un concorso, 274, I, 502. Il sequestro per conseguenza non pregiudica punto alle ragioni d'un terzo, il quale può far in via esecutiva pegnorare l'effetto sequestrato, III, 275. Chi à fra parecchi contemporane i sequestranti il preferito nel sequestro. 275. Incumbrati del giudice, allorchè si sequestrano dinari che il debitore percepisce da una cassa pubblica, 275-279. Quando e come abbia lungo la stima e la vendita nel sequestro provisionale, 280. In quali casi viene levato il sequestro. 281. Processura nel caso di prestata cauzione all'effetto di levare il sequestro, 282. Nella causa con cui si dee giustificare il sequestro impetrato ha sempre lungo la processura verlate, 285. Nel casi in cui si accordà il sequestro di mobili nelle mani d'un terzo ha pure luogo la sequestro di mobili nelle mani d'un terzo ha pure luogo la sequestro del cose possedute dal reo e

non contestate dali' attore, 20%.

SEQUESTRATARIO. Subito che il sequestratario d'un mobile nelle sue mani di ragione altrui riceve l'ordine giudiziale di non consegnare più a nessuno l' effetto in questione, dee soliecitamente prestarsi , quand' anche non fosse soggetto al giudice committente, Ill, 271. In qual caso debbono le parti convenire fra di loro per la nomina d'un sequestratario e proporlo indi al gindice . 300. Osservazioni rispetto ai sequestratari , 300-303. In caso di discordia o discrepanza fra le parti il sequestratario sarà nominato dal giudice a comune loro pericolo, 301. Decreto di conferma rilasciato al sequestratario, 3o3. Venendo il sequestratario proposto da una parte soltanto, sarà prudente cosa del giudice di deputare una giornata 'ad ambe le parti , '304. Decreto analogo a questo caso, 305. Quesito: se il creditore che impetrò la sequestrazione possa essere nominato in sequestratario, ivi. Il sequestratario dovrà sempre avere dal giudice un decreto che legittima la sua destinazione, 306. Doveri ed incumbenze che s'impongono al sequestratario nell' anzidetto decreto, 307-300. Modula del decreto con cui si nomina il se-

questratario, III, 310. Il sequestratario renderà 30 giorui dopo la scadenza d'ogni anno i conti al giudice, e questi li comunicherà indi ad ambe le parti, 300 In qual modo può esser astretto un sequestratario renitente alla resa de' conti , 312. Incumbenti del sequestratario, allorchè non si sequestrarono che i soli redditi d'uno stabile o fondo sul quale fossero assicurate con ipoteca altre ragioni, ivi. Anche allora dee l'attore proporre al giudice il sequestratario, quando intende esecutare i frutti o le rendite d'un fondo del reo, 44 r. Decreto che il sequestratario riceve in questo caso d' esecuzione, 448. Qual giudice destina il sequeatratario di rendite o frutti esecutati , 450. Esistendo delle eccezioni contro la persona del sequestratario, il giudice sentirà ambedue le parti in un contraddittorio, 451. Decretazioni relative, ivi. Doveri del sequestratario istituito nel processo esecutivo, 452, 453. Quale sia il caso che dispensa dalla proposizione e nomina del sequestratario nell'esecuzione dei frutti o rendite d'un immobile, 454. Differenza fra l'istituzione del sequestratario nel capitolo delle sequestrazioni e in quello delle esecuzioni, 457.

SEQUESTRAZIONE. Sulla dimanda di sequestrazione ha luogo il processo verbale, I, 108. Definizione e significato della voce Sequestrazione, III, 291. Osservazioni relative a questo argomento in genere, 291. 292. In qual caso ha luogo la sequestrazione, 291. 292.89. Decretazioni analoghe al primo caso della sequestrazione, 294. Decretazioni pel secondo caso, 296. Onde impetrare la sequestrazione provisionale contemplata dal sesendo caso nel § 377 del Regolamento, si dee prestare caucione, 101. Decretazione e sentenza relativa a questo proposito, 297, 298. La sequestrazione delle cose sulle quali l'atture non promuove contestazione, ma che sono dal reo possedute, ha pure luogo in tutti quei casi in cui si

accorda l'arresto personale o il seguestro di mobili esistenti nelle mani d'un terzo, IlI, 298. L'istanza per la sequestrazione si presenta ordina-riamente al giudice rei sitae, ivi. Può il creditore medesimo assumere la sequestrazione delle rendite e frutti di beni esecutati, 306. Quid, se si mettessero sotto sequestrazione i redditi d' un effetto, sul quale sono assicurate già con ipoteca altre ragioni ? 312. Anche la prenotazione delle sue proprie ragioni nei registri ipotecari a carico dei beni immobili del reo è una specie di sequestrazione . 313. Decreto che il giudice rilascia in tale caso, ivi. Può similmente supplire alla sequestrazione provvisionale anche il deposito della cosa controversa in seno del giudizio, 314. Spiegazioni sull'argomento dei depositi, 314-318. Istruzioni relative a questa specie di sequestrazioni, ossiano depositi giudiziali, rapporto al modo ed alla forma di praticarli e di eseguirli, 314-325.

SIGNORE. Chi possa essere nominato negli atti

giudiziari col titolo di signore, I, 136.

SILENZIO GIUDIZIALE. Quali effetti e conseguenze produce il silenzio gindiziale di una parte in confronto dell'altra, I, 38.

SINDACO. Che cosa è il significato di sindaco, 1V, 258. Il sindaco nelle province ereditarie austriache è autorizzato di far anche il patrocinatore fuori del distretto della sua giurisdizione, 259.

SINDACATO. L'atione ex sindicatu non e più permessa in confronto di un giudice, 1V, 203. In qual modo dunque des procedere la parte che ricercar vuole giustizia contro un giudice malizioso di incapace, non potendo usare dell'azione ex sindicatu, 294. Vedi Giudice, Parti.

SLOGGIO. In affari di sloggio ha luogo il processo verbale, I, 107. Delle sentenze profferite in Vienna sopra controversie di sloggio non ha luogo

l'appellazione, III, 76. Scheidlein, vol. IV.

SOPRASTIMA. Dopo una stima giudizialmente ordinata e verificata non può in verun caso aver niù luogo una soprastima del medesimo effetto. II. 303.

SOSTANZA. A che giurisdizione spetta la sostanza mobile ed immobile d'un oberato sopra il quale si aprì il concorso, I, 342-347. In che caso e autorizzato il creditore di far mettere sotto sequestro la sostanze del debitore, III. 256, 257. Quali sostanze sono esentate dal sequestro provvisionale, 258-365. Quando possono essere esecutate le sostanze consistenti in miniere, fucine, martelli, ed altri utensili ad uso montanistico. 402. Quali sostanze mobili possono essere oppignorate, 524, 525, 528.

SPEZIALI. Lo speziale creditore verso un oberato viene collocato nella prima classe della massa con quello che ha da pretendere da un anno in addictro per medicine somministrate tanto all' oberato medesimo che alla sua moglie e figli, I, 404. 405. I libri degli speziali fanno mezza prova a favore del loro autore , II, 186. In qual caso non può esser costretto lo speziale di produrre i suoi libri per l'ispezione, 197, 202.

SPECIE DI FATTO. L'avvocato dee stendere la specie di fatto ogni qual volta assume il patrocinio di qualche cliente, IV. 215. Come venga stesa la specie di fatto, 216. In che caso deesi esibirla al giudice, ivi. Vantaggio che ridonda al pa tre inatore dall'osservanza di questa prescrizion .. cioè di stendere ogni volta la specie di fatto 1 217

SPECIFICA DI ATTI. Vedi, Rotolo degli atti, Elenco.

SPEDIZIONE. Incumbenti dell'uffizio di spedizione in un tribunale, allorchè dessi affigere la eedola notificatoria dell' effettuata prova di testimoni, stima o perizia, II, 315, 302, III, 420. Doveri e mansioni dell'uffizio di spedizione relativamente ai lavori affidatigli, III, §5., 122. Incumbenti di questo uffizio relativamente alle intimazioni degli atti da eseguirsi mediante i cursori, IV, 130., 133. Similmente rapporto alla materia delle tasse, 143. Modula d'una specifica di spedizione da consegnarsi ogni giorno all'uffizio delle tasse per la relativa tassazione, 145.

SPESE DI LUTTO E DI SEPOLTURA. Queste spese fatte per un oberato, su cui si dovette aprire il concorso, vengono collocate nella prima classe, I, 490, Rischiarimenti intorno a queste spese fatte prima o depo l'aprimento del concorso, 491.

SPESE GIUDIZIARIE. Le spese giudiziarie debbono dal giudice essere moderate ex officio, allorchè la parte gli presentò la relativa specifica. I, 10 Quando e da chi debbono pagarsi le spese di proroga, 154, 176, 177, 178, 185. Le spese incontrate all' affetto di arrestare un oberato fuggitivo vanno a carico della massa concorsuale, 357. Rimanendo succumbente un creditore nella causa di liquidazione nel concorso, debb' essere dal giudice con launato a pagare le spese del giudizio. 460. Se il creditore però sortisce vittorioso, ed il eredito suo viene dichiarato liquido, non si potranno che compensare le spese, mentre è inibito di condannare nelle spese il curatore alle liti , II, 34. La specifica delle spese e competenze prodotta dai patrocinatori od avvocati non fa prova alcuna in favore di essi medesimi, 185. In che caso dee il giudice fissare le spese competenti ai periti in arte . 375, 376. Qualunque parte che si trova gravata dall' eccessiva moderazione delle spese giudiziali in favor della controparte, è abilitata anche per questo sul punto ad interporre l'appellazione, III. 83. Nella restituzione in intiero contro la scadenza del termine dee la parte supplicante in ogni caso e modo supplire le spese occurse all'ayversario, IV, 74, 75. Chi dovrà sostenere le spese giudiziarie, allorche non fossero compensate nella sentenza, 166-168. Casi in cui le spese non possono in verun modo essere compensate dal giudice. 166-172. Le spese alle quali è condannato il fisco. vanno a carico del pubblico erario, ma all'incontro. tutte le spese e competenze che sono a carico della parte contraria, debbonsi rimborsare all'erario stesso, 173. Anche al patrocinatore gratuito d' una parte miserabile e perciò esente dalle tasse, si debhono, rimanendo egli vittorioso in causa. rifondere le spese per parte dell' avversario. Sara pure condannata al pagamento delle spise quella parte che prima della decisione della causa avra abbandonata la medesima, ivi. All'incontro chi una volta avrà riportata una sentenza favorevole, non può più essere obbligato a pagare le spese della seconda o terza istanza, 175. La parte che dee portar le spese in una contestazione accessoria, debb' essere condannata nella sentenza relativa, ivi. Anche il giudice può essere condannato alla rifusione delle spese occasionate per ignoranza o malizia alle parti, 176. Nella sentenza dee ogni volta essere inserita o la compensazione o l'aggiudicazione delle spese; le sentenze interlocutorie sono però esentate, 176, 177. Dovendo come di legge essere moderate ex officio le spese nel caso che una parte ne fosse condannata , dovranno perciò le parti presentare ancor nell'ultima scrittura o atto in causa la relativa specifica delle medesime, 177, 178. Modula di una tale nota. 170. Per le scritture fatte dalla parte medesima o dall' avvocato nella propria sua causa si computeranno le medesime spese come fossero fatte da un terzo, 181. In qual caso avià luogo la rifazione delle spese di viaggio , ivi. Quando dee l'attore prestare cauzione per l'eventuale abbonamento delle spese, 182. Qual benefizio di legge è accordato alla parte che si trova aggravata dalla con'danna nelle spese giudiziali, IV, 185. Incumbenti della parte e del giudice, se la prima per miserabilità non potesse soddisfare alle spese di giudizio, e nulla meno dovosse o promovere o difendere una causa, 185-193. Incumbenti degli avvocati in ordine alla specifica delle spese e competenze da presentarsi da loro nell'ultimo atto, o da dettarsi a protocollo nell'ultima sessione in causa, 238-245. Quando sono da moderarsi le competenze degli avvocati, i quali non possono casere soddisfatti da' loro clienti, ecc., 246. Incumbenti del giudice in questo argomento di moderazione, 246-252.

STABILI. In qual caso debbono intervenire i creditori della massa concorsuale alla stima e vendita deeli stabili di ragione dell'oberato, I, 419, II, 35-46. In qual modo e sotto qual forma vengono gli stabili venduti, 40. In che modo si conseguisce la proprietà di uno stabile, 57. Acquistato lo stabile mediante la compera alla pubblica sata, dee il giudice consegnare all'acquirente il relativo documento. ivi. Come venga esecutato un bene stabile. Vedi Eccuzione, Intavolazione, Preno-

tazione . Pignoramento.

STATO ATTIVO E PASSIVO. In qual caso dee il delibero produper al giulice il suo stato attivo e passivo, i, 351. Conseguenze che derivano dall'ommissione di questo percetto giudiziale, 353. In che consiste il rilievo dello stato attivo, e la liquidazione dello stato passivo per parte del giudice, 361. Anche quel debitore che vuol cedere i suoi beni, e godere dei benefizi accordati dalla legge, dee presentare uno stato attivo e passivo, cioc una nota dei suoi creditori ed una specifica di quanto possiede, 197, 41. Decretzioni relative a questo stato attivo e passivo, 42-46. Modula di tale stato attivo e passivo, 43-46. Modula di tale stato attivo e passivo, 43-46. Modula di

STIMA. La stima dei beni concorsusti in una massa, unitamente al sequestro o sia sigillazione . è un immediato dovere del giudice , 1, 411, 412. In che modo viene eseguita la stima di tali beni , ivi. Decretazioni del giudice in tale incontro 413, 414. Istruzioni sull'argomento della stima pel giudice, o per c'il altro l'eseguisce, 417, 418. Effettuandosi la stima d'un fondo concorsuale, si dee previamente renderne intesi con circolare il creditori ipotecati sul medesimo, 419. Modula di un protocollo di stima, 421. Che cosa debbono osservare i periti nella stima d'un fondo, 423, II, 306, 307. Definizione e significato della voce Stima de' periti in arte , 392. Come viene effettuata la stima ingiunta dal giudice in prova d'una cosa, o fatto controverso, ivi. La stima non si potrà istituire se non sopra fondate e sussistenti ragioni non che mediante due stimatori giurati . 303. Cosa debbono osservare gli stimatori nell'atto della stima, 393, 394. La stima ha luogo anche senza veruna processura precedente fra le parti, 304, 305. Sopra la stima eseguita non si può promuovere lite alcnna, 395. In qual caso debbonsi chiamare gli orefici, ed in quale i giojellicri alla stima d' un effetto prezioso, 495, 396. Quesito: se la stima possa aver luogo anche allora quando trattasi di far eseguire una sentenza che ordina la prestazione di una cauzione interinale nei casi di appello. III. 132. 355, 356. In qual caso può accordarsi la stima di effetti posti sotto sequestro provvisionale, 270. Il caso e la forma di questa stima è assai diverso da quella prescritta nel capitolo delle esecuzioni , ivi. Decreto del giudice che accorda l'immediata stima dell' effetto soggetto a deperimento. ivi. Il secondo passo dell'esecuzione praticata colpignoramento è la stima giudiziale, 463, 539, 540. Quando ed ove si dee ricercare cotesta stima, 464. Decreti relativi a questo caso, 465-469. La

atima in via esecutiva non potrà mai aver luogo nei giorni delle ferie giudiziali , IV, 85, 88-

STIMATORI. Incumbenti degli stimatori negli atti esecutivi della stima giudiziale, III, 468. Vedi

Periti.

STRIORI. Gli striori per altro usitati nelle province venete sono proibiti, e la causa debb'essere promossa in confronto di persone certe e nomi-

nate, I, 93.

SUDDÍTI ESTERI. Quali sono i sudditi esteri privilegiati e dispensati dall' obbligo d'insinuare i loro crediti al giudizio concorsuale, 383. Quali sudditi sono eseutati dalla prova della reciprocità nella classificazione dei creditori della massa ed in altri affari del concorso, II, 99, 100. Cosa dec osservare il giudice rispetto ai sudditi ungheresi e transilvani, allorche in queste province si ricercasse in loro pregiudizio l'escuvione di una sentenza, e viceressa, III, 369, 379.

SUPPLIMENTI. I così denominati supplimenti, altre volte usitati in queste province, non sono più permessi in una causa, e debbono essere ri-

gettati dal giudice ex officio, I, 23.

SVIZZERI. A quali città e cantoni svizzeri spetta in un concorso di creditori ugual trattamento ed amministrazione di giustizia come ai nazionali, II, 101.

# Т

TASSE GIUDIZIALI. Quando e come procede il giudice ex officio pel riscuotimento delle tasse, I, 7, 8, 9, III, 350. Chi sia esente dal pagamento della tassa, I, 78. Il fisco dee pagare le tasse, mane ha il regresso contro il succumbente, III, 342. Anche l'esecuzione si concede immediatamente negli affari di tasse giudiziarie, senza che v'intervenga sentenza o convenzione giudiziale, 350.

Cos'è da osservare allorchè un estero Stato vuol riscuotere delle tasse da un suddito austriaco in queste province. III. 367. Chi va esente dalle tasse giudiziarie va pure esente dal pagamento delle tasse postali, IV, 104. L'ufficio delle tasse ne fa però annotazione in caso che sortisse vittoriosa la parte, ici. Il duplo dell'atto viene consegnato dal cursore all' uffizio delle tasse, 133, 134. Istruzioni intorno all'argomento delle tasse postali , 137. La tassa di cadaun atto, ove da annotarsi e da pagarsi, 141. A motivo di non pagata tassa non si può sospendere alcuna giudiziale provvidenza, ivi-Norma tassatoria pei governi di Milano edi Venezia attivata il 15 giugno 1815, e il 15 gennaio, 1816, 141, 142. All' ufficio delle tasse dee arrivare ogni giorno dal tribunale una specifica colle spedizioni da tassarsi , 143. Modula relativa, 145. Per le scritture fatte dalla parte stessa o dall'avvocato in propria causa si riceverà la stessa tassa che si dovrebbe esigere se fossero state fatte da un terzo, IV, 181. Ove si presenti l'istanza per la prenotazione delle tasse nel caso di miserabilità della parte, 187. Chi può esser dichiarato esente dal pagamento delle tasse, 180. Sopra dubbi o gravami riguardanti l'importo della tassa il giudice non può ingerirsi, 188. La destinazione del gratuito patrocinatore non produce mai l'effetto dell'esenzione delle tasse, 189. L'esenzione delle tasse non può accordarsi che dall' autorità amministrativa, ivi. Quando ed in quali casi debbano pagarsi le tasse prenotate , 190, 191. L' avvocato e risponsabile delle tasse, 230 Provvedimenti del. gindice, ed uffizio delle tasse per la mensuale riscossione delle medesime, 230, 240.

TEMPO. Il tempo in cui l'attore può chiedere, che la sua petizione verbale sia ricevuta a protocollo è quello in cui il giudice tiene seduta, I.-116. Modificazione riguardo alle sessioni in cam-

pagna, ivi.

TERMINE. A qual termine dee fissare il giudice la giornata per la comparsa, I, 113. La fissazione del termine è per altro rimessa alla saviezza del giudice, 123. La fissazione d' un termine minore di tre giorni non è permessa che in caso di grande pericolo, ivi. Casi che meritano particolari riguardi, ivi. Il termine di tre giorni prescritto per la comunicazione dei documenti alla parte avversaria non è perentorio e di rigore, I, 153. Spiegazione, ivi. Se il termine della proroga fosse troppo lungo, è in arbitrio della controparte d'instare perchè venga ristretto, 184., Il termine di quattordici giorni, accordato per presentare la scrittura di giustificazione onde purgare la contumacia, decorre dal giorno in cui segui l'intimazione della decretata contumacia alla parte, 190, 191. Il termine che il giudice prefigge sulla petizione in processo scritto è legale, ed incomincia a decorrere dal giorno dell'intimazione del libello, non computandosi però mai il giorno in cui segul l'intimazione medesima, 196. Negli affari mercantili e di cambio i termini sono più brevi dei legali, ivi. Qualità di termini per decretare la risposta, 197. Il caso o l'accidente di ritrovarsi nel luogo del giudizio non cambia nulla nel termine legale, 198. Dilucidazione di vari esempi, e dubbi sulla fissazione dei termini nella risposta, 198, 201. Da qual giorno incomincia a decorrere il termine. per presentare la risposta, 205. Rigettata alla parte l'eccezione declinatoria del foro, incomincia a. decorrere al reo l'intiero primo termine per la presentazione della sua risposta, 224. Il termine per la presentazione della replica è di quattordicigiorni, e può anche prorogarsi, 249, 250. Così lo è della duplica, 262. E delle due scritture conclusionale e controconclusionale, 267, 269. Entro qual termine deesi denunziare la lite se la parte è attrice, oppure se e rea, 276. Il reo perde il

suo diritto e non può più denunziare la lite se il termine per la risposta fosse stato prorogato, I, 276. La trascuranza del termine per denunziare la lite quali conseguenze abbia, ivi. Cosa è di ragione se la lite viene denunziata a più rei convenuti consorti in lite? 279. Termine per presentare il libello provocatorio contro il fisco in materia di finanza, ecc. 307. Questi termini sono perentori, 308. Nel processo provocatorio si assegneranno i medesimi termini che sono accordati ad un reo per produrre la risposta in causa, 322. Il termine d'insinuazione prefisso dall'editto convocatorio . non può prorogarsi in verun modo, 371, 372. Modificazioni relative in questo proposito, 371. Il termine prefisso ai creditori per insinuarsi alla massa viene stabilito dal giudice in vista delle circostanze, e sarà determinato positivamente, 372, 373. Egli non sarà però mai maggiore di sei mesi, ne minore di giorni trenta, 371. Nell'editto si prefigge pure un altro termine per trattare dell'elezione d' un amministratore e della delegazione dei creditori , 372. Quali creditori riguarda il termine destinato nell' editto, ivi. Scelto un nuovo amministratore della massa concorsuale, gli si farà la consegna dei beni ; ed a tal fine si prefigge al cessato amministratore un termine perché debba eseguire la consegna, ed un altro per la resa dei conti, 400, 401. Il termine per produrre la petizione di priorità può essere prorogato, II, 10. Da che giorno incomincia a correre il termine per la presentazione del libello di priorità a chi non fosse stato assunto nella classificatoria perchè avea appellato dalla sentenza di liquidazione? 13, 18. Termine per la presentazione della risposta e delle altre scritture in una causa di priorità, 18: Iltermine assegnato per la produzione delle eccezioni contro il riparto è puramente perentorio e non può mai prorogarsi 84. Il termine dei tre mesi

prescritto all'amministratore di presentare il suo rapporto riguardo alla soddisfazione de' creditori non è perentorio, II, 95. Il termine che si prefigge a chi dee rendere i conti e a quello che essendo stati resi, non gli approva o non ne produce le mancanze , non è prescritto dalla legge , ed è quindi rimesso al savio parere del giudice , 102, 103. Questi termini possono prorogarsi, 106. I termini per la presentazione delle scritture in causa di rendimento di conti, sono ugnali a quelli stabiliti pel processo ordinario, 116. Entro qual termine decsi ricercare l'ispezione stragiudiziale dei documenti originali, 196, 201. La proroga per la produzione d'una scrittura in causa non ha alcun rapporto col termine stabilito sull' istanza per l'ispezione dei documenti, 202. L'espiro del termine per l'ispezione porta l'effetto che gli originali vengono ritenuti per incontrovertibili rispetto alla loro forma esterna, ma rapporto alla forma interna e sul contenuto non toglie la nullità che si potrebbe eccepire, 203. Quando deesi ricercare l'ispezione o ricognizione giudiziale, 198, 206. Entro qual termine dee la parte adire la prova ordinaria per testimoni, 249. Quando, al-lorche la prova fu ammessa mediante due sentenze uniformi, ovvero con una sentenza in ultima istanza, 250. Il decreto che prefigge la giornata per l'esame dei testimoni si fara tenere all' avversario entro il termine di giorni tre, a fine presentar possa gl' interrogatori speciali, 260. Particolarità di questo termine, 261. Termine di giorni quattordici, allorchè si di tratta produrre gl' interrogatori contro testimoni i quali vengono esaminati fuori della giurisdizione , 269, 270. Termine entro il quale si debbano levare le copie degli esami dei testimonj, 315. Entro qual termine si debbono presentare le scritture probatoriali , 318-321. Entro qual termine deesi adire la prova sommaria per testimonj, II, 346. Entro qual termine si debba adire la prova col mezzo dei periti, 364, 365. Quando debbono le parti opporsi o dimandare la nomina di puovi periti, 370, 371. Termini entro i quali dovrà farsi la dichiarazione di assumere o riferire il giuramento , 420-422 Termine da osservarsi da colui a chi fu riferito il giuramento deferito, 427-429. Entro qual termine si debba adire la prova mediante il ginramento supplettorio, 446. Entro qual termine des le parte che non può comparire in giudizio a giurare, far presentare la sua istanza per la delegazione di un altro giudice, 473. Quando debba prestarsi il giuramento effettivo, allorche per impedimento non era possibile che di firmare la formola del giuramento, 477. Da che tempo incomincia a decorrere il termine per l'esecuzione di ciò che fu ingiunto nella sentenza nella quale si commise la prestazione d' un giuramento, che per altro non pote verificarsi , e per cui fu firmata la sola formola del giuramento, 479. A qual termine debb' essere prefissa l'inrotulazione degli atti , 405. Termine entro il quale il giudice der decidere la causa e profferirpe sentenza. III . 5, 6. Il termine stabilito dalla legge per decidere le cause dee osservarsi scrupolosamente, e specialmente quando? 21. Nelle sentenze, con le quali si commette qualche cosa da essere eseguita. debb'esser precisato il termine entro il quale la cosa debb' esser ultimata ? 66. Quid, se vi fosse ommesso il termine di quattordici giorni prefisso pei pagamenti aggiudicati? 67. Entro qual termine dee il giudice o l'ufficio di spedizione tener pronti i motivi del giudicato, 71, 75. Questo termine per altro non obbliga le parti, ma soltanto il giudice, 75. Termine prescritto per appellarsi da una sentenza, quale sia nei tribunali civili, e quale nei tribunali cambio-mercantili, 74, 76. Nel termine per produrre i gravami non si conteggiano

le ferie, come nell'insinuazione dell'appello, III, 85, 80. Pei gravami è fissato il termine di giorni quattordici, 89. Questo termine non può essere prorogato, 88. Il termine per l'insinuazione del-l'appello o della revisione è di giorni continui, e pei gravami egli è di giorni utili, ivi. Nell'Austria tutti i termini sono di giorni continui , ivi. Differenza che quindi passa fra questo e quel Regolamento in tal proposito, 90. Termine per pro-durre i controgravami, 98. Questo termine di giorni quattordici è perentorio, e non può prorogarsi . og. Entro qual termine ed in qual maniera si debba proporre la querela di nullità, 141, 143. Il ricorso contro un decreto quando sia da presentarsi, 156, 160. Termine, entro il quale si dee presentare il libello giustificativo dell' arresto provvisorio, 249. Entro tre giorni si dovrà decidere la ragione controversa tra il creditore e l'arrestato in punto di debiti, 249, 250, 252. Similmente si dee producre la petizione giustificativa del seguestro interinale di mobili in mano d'un terzo entro quattordici giorni dopo l'impetrato atto di sequestro, 284. Entro qual termine dee la parte legittimarsi presso il giudice del sequestro della presentazione del libello giustificativo al giudice personale del debitore, 285, 288 I termini di quattordici giorni per produrre i libelli gin-tificativi d' arresto e sequestro possono prorogarsi, 251, 289. Termine entro il quale debb' esser convenuto dalle parti per la nomina d'un sequestratario, e proposto al giud ce, 300. Trenta giorni dopo la scadenza d'ogni anno dee il sequestratario produrre la sua resa di conto al giudice 300. Eccezione in affari di sequestrazioni montanistiche, 311. Entro qual termine potrassi domandare l'esecuzione della sentenza, 361. Quid, se in una sentenza non vi fosse precis to il termine, o vi fosse ingiunta una condizione, ivi. Nel caso che fosse ingiunto il

giuramento non ha luogo l' esecuzione che quattordici giorni dopo il giuramento effettivamente prestato, III, 363. Quando passono in rem judicatam le sentenze e nozioni, 364. Entro qual termine si debba ricercar la vendita giudiziale d'un bene stabile oppignorato, 469. Conseguenze che produce l'ommissione di questo termine, 460-471. Entro qual termine si debba eseguire la notificazione o manifestazione di tutto l'avere, 541. Quando abbia luogo la restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine, IV, 58, 59. Entro quali termini si ricercano le diverse restituzioni in intiero, 64-67. In caso che il reo fosse assente o riputato assente, decsi per la risposta prefiggere il termine di giorni novanta, 112. Quistione : se nel caso che il domicilio del reo fuori degli Stati austriaci fosse noto, e che oltre alla nomina del caratore absentis gli si dovesse intimare mediante la posta il relativo libello, il termine per la risposta debba computarsi dal giorno in cui il libello fu intimato al curatore, oppure da quello in cui la posta consegno l'atto al reo, 113, Dopo il primo termine che è stabilito dalla legge, gli altri ripetono la loro misura dal prudente arbitrio del giudice, IV, 147. Quando ed in che modo una parte possa addomandare la prorogazione del termine, 147-150. Quando sia il giudice autorizzato d'accordare la proroga del termine, 151. Come si proceda in tal argomento se la proroga non sorpassa il termine legale, 153. Processura, se si dee sentire la controparte, 153-158. Da qual giorno debbasi computare il primo termine legale ed i termini prorogati , 159-161. Nella decorrenza del termine non vanno computate le ferie, 161. Eccezioni, ivi. Che cosa sia termine legale e giudiziale? 161-162. Como viene regolato il termine allorche la dimanda di proroga del medesimo viene denegata, 163. Regola che fissa in ogni caso il giorno e l'ora per la scadenza del termine, IV, 163. Eutro qual ternine deesi ricercare l'ispezione dei documenti, allorche la parte implorò pure una proroga, 164. Quai termini sono da osservarsi nella processura dell'ammorisazione d'un documento perduto, 206-304.

TESTIMONJ. I testimoni debbono proporsi nel primo atto in causa, 1, 65. La parte che propone un testimonio solo vi dee esibire unitamente il giuramento supplettorio. 67. Quando si propongono i testimoni non si adisce per anco la prova medesima, ivi, Come si propongono i testimoni, 67. 60 Coll'offerta de testimoni si producono gli articoli probatoriali , 67. Quando debbono i testimoni senza indugio essere esaminati nel processo verbale, 130, 140. Come ciò succeda, 140. Modula di simili esami , 142-150. I testimoni non sono da comunicarsi dal reo prima della comparsa, se egli non lo vuole, 154. In quale caso occorrono testimoni per avvalorare un documento, Il, 179-Il testimonio chiamato alla firma di qualsiasi documento non dee sapere il suo contenuto, ma bensi che il documento eretto sia consentaneamente alla volontà del suo attore, 180-183. Numero e qualità de' testimoni per far una piena o semipiena prova , 231, 232. Quando i testimoni sono singolari e diversi nelle loto deposizioni, 233. Quali testimoni sieno inabili e quali viziosi, quali di questi da ammettersi e quali de escludersi dalla prova offerta, 240 248. Se uno dei testimoni offerti nella causa morisse prima d'essere esaminato. quid juris; 256, 257. Allorchè i testimoni sono sotto il foro del giudice della causa, sono esaminati da lui medesimo , 258. Eccezione nella Polonia austriaca coi testimoni nobili, 250. Nell'esame dei testimoni la parte avversaria produce i suoi interrogatori, 259. Ed il giudice domanda ex officio qualunque testimonio sulla ragione della sua scienza . II, 265. Allorche i testimoni sono fuori del luogo del giudizio della causa, dee il giudice, senza deputare una giornata, inoltrare all' effetto analoga lettera requisitoria a quel fôro cui i testimonj sono soggetti, 270, 271. Decretazione relativa, 271. Processura analoga per l'esame di siffatti testimoni, 275. Niun testimonio può dispensarsi dal comparire in giudizio, ed il giudice lo cita ex officio, 282. Modula della citazione, ivi. Qualunque testimonio dee giurare, ivi. Eccezioni . 283. Cosa debbono i testimoni giurare. 284. Prima di giurare debbono i testimoni esser ammoniti sullo spergiuro, 285. L'ammonizione sullo spergiuro è rimessa al discernimento del giudice, 286, 287. Modo di far giurare un cristiano, 288. Modo di far giurare un ebreo, 288, 203. Dopo il giuramento incomincia l'esame dei testimoni. Prescrizioni relative all'esame, 295, 296. Modula d'un protocollo d'esame, 299. Quid, se nn testimonio volesse mutare od aggiungere qualche cosa alle sue deposizioni, 304. Possono i testimoni domandare una specie d'onorario o bonificazione, 305. Le deposizioni de' testimoni sono da riceversi in giudizio, 306. Eccezione di questa regola, 307 Esaminati i testimoni, si dovrà ciò notificare, mediante cedola da affigersi in giudizio, alle parti, onde possono levarne copia ed incominciare il processo probatoriale, 3,5. Mediante l'esame dei testimoni si può conseguire anche la prova a perpetua memoria, 327, 328. Processura in tale proposito e sentenza relativa, 330, 331. Modificazione rispetto alla processura, allorche il pericolo pel ritardo fosse tanto pressante, che non si potesse in verun modo sentire la parte contraria, 332, 333. I testimoni esaminati, sopra gli articoli probatoriali solamente nella prova a perpetua memoria, non vi vengono posteriormente più sentiti, nel caso che fosse passato il pericolo, che sopra gl'interrogatori speciali, e non presteranno più giuramento, II, 336. I testimoni possono nel processo verbale esser chiamati al contraddittorio, ed in presenza delle parti dovranno, se ambedue acconsentono, giurare le loro deposizioni, in vece della prova ordinaria, 330, 340. Ouale sia l'incumbenza dei testimoni, allorche s' intende effettuare per altro la prova sommaria dei testimoni, 340 Formola che debbono giurare i testimonj, 350. Non comparendo i testimonj, possono esservi costretti con pene pecuniarie o corporali , 351. Differenza pella processura relativamente alla comparazione dei testimoni nella prova ordinaria o sommaria, 352. Cosa è di ragione se il testimonio muore prima che abbia giurato l'attestazione scritta? ivi. Quando si possa dire che il testimonio si sia g'udizialmente offerto al giuramento, 354. È egli permesso di sostituire un nuovo testimonio ad un testimonio defunto, che non si offri giudizialmente al giuramento delle attestazioni? 356. Differenza fra testimonj e periti viziosi, 370, 371. Quid, se un testimonio che dee giurare la sua attestazione fosse morto prima di farlo? 487, 488. Cosa è di ragione, se si potesse provare che il testimonio avesse deposto un falso giuramento? 489. Conseguenze che porta seco tale delitto, 490. Distinzione fra testimoni confessi e convinti di falso giuramento: regresso che hanno le parti verso al testimonio, 491-494. Come si proceda nelle citazioni de' testimoni, IV, 145.

TESTO DEL REGOLAMENTO. Come da spiegarsi allorche si scoprisse qualche differenza fra i

diversi testi del Regolamento, I, xvi.

TITOLI. Negli atti giudiziari è abolito qualsiasi titolo che si potesse dare alle autorità costituite, I, 74. In che consistono presentemente i titoli da usarsi nelle scritture, 74, 75. Gli atti appellatori Scheidlein, vol. IV.

e di revisione portano il titolo e 15 indirizzo: al giudice di prima istanza, cui debbono essere presentati , I, 76. Eccezione in questo argomento 77. A chi spetta il titolo di signore, 136, 137. TRAFILA DEGLI ATTI. Trafila da osservarsi nelle controversie ancora pendenti ed introdotte sotto il cessato regime, I, viii, x. Trafila che si dec osservare pelle cause in affari cambio mercantilia

IV, 304. TRANSAZIONI. Le transazioni od accordi fatti privatamente fra le parti non hanno verun effetto giudiziale, se prima non sieno state ratificate in giudizio, I, 83. Per esperimentare un accomodamento o transazione fra le parti in un giudizio militare si deputa una giornata, sebbene la petizione fesse qualificata pel processo scritto, 195. Quali sieno i casi in sui il giudice può e dee spesimentare l'accomodamento fra i creditori d'una massa, 424, 425. Processura relativa, 426. Definizione della voce: Transazione, e schiarimenti in-

torno a questo argomeuto, III, 174-178. Vedi TRASLAZIONE DI PROPRIETA. Vedi Proprietà.

Componimenti amichevoli, Convenzioni, eec.

TRIBUNALI. I tribunali senza distinzione debbono osservare il prescritto dal Regolamento giudiziario . I. viii. Eccezioni in proposito pei tribuneli cambio-mercantili , montanistici e militari x. Presso i tribunali militari non occorre che gli attisieno firmati da patrocinatori in foro, 86. Nei tribunali delle miniere ha luogo sempre la processora verbale, 102. Cost pure ne' tribunali mercantili . allorche la contestazione deriva da una regolar lettera di cambio, ivi. Il processo verbale ha pur luogo ne' giudizi militari , ivi. Eccezione in tale proposito, ivi. În qualunque tribunale debbono essere fissate le giornate e le ore in cui vengono tenute le sessioni od udienzo vocali, 116-118. Ec-

cezione nei tribunali d'appello, I, 119. Nei soli tribunali cambio-mercantili è permesso di assumere i contraddittori da un gindice ed attuario; negli altri vi debbono intervenire due giudici ed un attuario, 125. Soltanto ne' tribunali militari è prescritto che i protocolli assunti in via verbale sieno letti alle parti, 165. Così pure in essi è assolutamente necessaria la firma delle parti in un protocollo verbale, 166. Il tribunale militare decreta ogni petizione per un contraddittorio verbale se anche le parti non lo chiedessero, 193. Avvertenze pei tribunali tanto inferiori quanto superiori nel caso di dover procedere coll'inquisizione contro un oberato, 408-410. Il tribunale delle miniere e quello cui va soggetto il regio fisco sono privilegiati rispetto alle insinuazioni de' crediti concorsuali, 384. Questi due tribunali comunicano indi al fôro del concorso, unitamente alle sentenze di liquidità presso di loro profferite, la classe che compete ai diversi creditori che innanzi a loro si sono insinuati, 457. Modula della nota con cui queste comunicazioni si eseguiscono, 458. Istruzioni pei tribunali di prima e seconda istanza rapporto al riferire, deliberare e votare le sentenze in seduta, e rispetto alla prescritta chiamata del rappresentante politico nelle loro sedute, III, 5, 21. Regole e forme relative alla stesa dei protocolli di consiglio, 22-28, e 44 52. Dilucidazioni e schiarimenti maggiori sull'anzidetto invito del rappresentante politico, 28. Oggetti che per la loro qualità esigono questo invito, 29-33. Che cosa dee osservare il tribunale d'appello in caso che il rappresentante politico sospendere volesse la prolazione della sentenza su qualche punto, o intieramente la medesima? 33-35. Il tribunale, ogni qual volta trova necessario d'invitare il rappresentante politico, dee comunicar prima al Governo, oppure, secondo i casi, all' amministra-

zione di finanza o delle miniere gli atti ed il voto del relatore, onde il rappresentante vi possa intervenir indi del tutto informato ed istruito. III. 34. Decretazione sul rotolo degli atti, e nota che si spedisce in tale incontro, 35. Di quantimembri debb' esser composto un tribunale per poter legalmente e validamente profferire una senteuza, 38. Altre prescrizioni pei tribunali rispetto alla formazione del conclusum in sessione e sull'evacuazione dei processi verbali, 39. Trafila degli atti esibiti al tribunale, 42. Incumbenti dei segretari e dell' uffizio di spedizione addetto ad un tribunale, 52, 54. Entro qual termine dee il tribunale aver pronti i motivi del giudicato, 71, 72. Il tribunale superiore rimette, nel caso di riforma o di nullità, i motivi del suo proprio giudicato al giudice di prima istanza, 72. Quali sieno nella Monarchia austriaca i tribunali d'appellazione, 76. Un tribunale d'appello per le cause militari avvi in Vienna, ed un altro nel distretto delle fiontiere militari turche, 77-81. Organizzazione dei tribunali d'appello in Milano e Venezia, ivi. Che cosa banno da osservare i membri di un tribunale rispetto alla spedizione delle consulte, ossicno relazioni accompagnatorie, e dei motivi, 118-125. Incumbenti del tribunale superiore, allorche gli sono rimessi gli atti coi quali si propose la que-rela di nullità, 145-147. Subito che la parte ha prodotta la specifica dei danni occasionatile dal giudice inferiore, il tribunale superiore modera l'importo del chiesto risarcimento, ed ordina il pagamento ai membri del tribunale o al giudice , che votò per la sentenza poscia annullata, 147-148. I membri che coi loro voti aderirono ad un atto giudiziale sono anche risponsabili del medesimo. e debbono in unione portare i danni nel caso che ne fossero derivati, 149. Il tribunale superiore, prima di decidere sul punto di accusata male am-

ministrazione di giustizia, sentirà l'uffizio fiscale in tutti quei casi nei quali il magistrato o giudice è rimesso al patrocinio del fisco medesimo, III, 149. Il tribunale superiore è tenuto di procedere anche ex officio alla disamina e pronunzia di nullità quand' anche non fosse dalle parti stata interposta, 150. Incumbenti del tribunale di revisione. pervenendogli il ricorso della parte o del giudice inferiore condannato al pagamento dei danni occasionati all' avversario, 154. Presso i tribunali montanistici è prescritto d'aver tutta la cura perchè nella giornata prelissa all' accomodamento amichevole intervengano le sole parti, e che non s'accordi che per un'unica volta soltanto la proroga della giornata a tal effetto, se v'interviene anche il patrocinatore, 194. Il tribunale non ha alcun diritto d'accordare l'arresto d'un militare punto di debiti, 238. Prescrizioni sul modo e forma della corrispondenza da tenersi fra uffizi, tribunali e dicasteri, IV, 90-92. In che caso può il tribunale d'appello ammettere qualcuno all'avvocatura, 192-201. Esami che dee far subire all'aspirante a tale uffizio, e metodo da tenersi, 202-210. Qual tribunale d'appello è il competente a procedere agli esami ed alla nomina d'avvocato, 210, 211. Quando può il tribunale d'appello dimettere o sospendere l'avvocato dal suo uffizio, 233. Quando può il tribunale d'appello denegare all'avvocato il permesso di assentarsi dal luogo della sua fissata dimora, 236. In che caso può il tribunale d'appello ammettere agli esami l'aspirante ad un posto di giudice, 265. Ogni qual volta il tribunal d'appello esamina un individuo aspirante alla giudicatura montanistica e delle miniere, debbesi far intervenire ancor un giudice del tribunale montanistico per l'effetto contemplato anche in questo ramo di scienza, 273. In un tribunale non possono servire in qualità di giudici quelli

che tra Ioro sono congiunti di sangue o di agnazione , III, 274. Incumbenti del tribunale di prima o di seconda istanza nel caso che la parte avesse creduto di perrorescere un giudice o membro del tribunale, 284, 285. Ogni tribunale dee alla fine dell'anno trasmettere al suo superiore un elenco delle cause pendenti ed ultimate, 286-293. Modula di questo elenco, 205. Obblighi e doveri ulteriori di un tribunale nella trattazione delle cause. 286-295. Incumbenti del tribunale superiore, allorche una parte, in luogo dell' abolita azione ex sindicatu, reclama contro un giudice improbo. malizioso od inabile, 293, 294. Quale trafila dec osservare il tribunale mercantile, o chi fa le sue veci, nelle cause in affari di commercio e di cambj. 304-310.

TUTELA. Chi sia incaricato della tutela di coloro che non hanno l'amministrazione delle lore

sostanze, I, 295-298.

### U

UDIENZA GIUDIZIALE. Vedi Giornata. UFFIZIO FISCALE. Vedi Fisco. UFFIZIO DI POSTA. Vedi Posta. UFFIZIO DI SPEDIZIONE. Vedi Spedizione.

UFFIZIO DI TASSE. Vedi Tasse. UNIVERSITÀ. Chi aspira al posto d'a

UNIVERSITÀ. Chi aspire al posto d'avvocato debb' essere laureato in una università della Monarchia austriaca, IV, 195. Quante e quali sono le università nei paesi sustriaci, 195. Corso degli studj legali che si dee fare nelle due università del Regno Lombardo-Veneto, onde poter essere laureato, 195-199.

VANTAZIONE. La vantazione di un diritto verso d'un terzo può seguire con parole o con fatti, I , 313. Senza la precedente vantazione d'un diritte non possono i creditori essere provocati a produrre le loro ragioni in giudizio, 3.6. Che cosa dee addimandare il provocante quando il vanto succede per via di fatti, ivi. Vedi Provocazione.

VIA AMICHEVOLE. L'autorità amministrativa politica dee tentar la via amichevole fra i confinanti e vicini di una fabbrica che si vuole intraprendere, e pel cui permesso si fece la dovuta

istanza, I, 332.

VIA DI GIUSTIZIA. Suo significato in affari di finanza, I, 306, 308. Le parti vengono rimesse alla via regolare della giustizia quando esse in materia di fabbriche previamente non si accomodassero tra loro , 332, 333. Osservazione in tale proposito, 332, 335.

VIA DI GRAZIA. Suo significato in affari di fipanza. I. 308.

VIDIMAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI LE-GALIZZATI, în qual caso è necessaria la vidimazione di un atto legalizzato, II, 155. Chi sia autorizzato di eseguire la vidimazione degli atti, 227.

VENDITA. Quando dee l'amministratore dei beni concorsuali mettere in vendita i beni della massa, II, 34, 39. Prima della vendita di uno stabile si diffideranno tutti i creditori ad intervenire alla medesima , 34, 40, 49. Decreti rilasciati dal giudice in tale incontro , 54, 55. Non ritrovandosi al primo e secondo incanto compratore dello stabile al prezzo della stima, si convocheranno prima del terzo incanto tutti i creditori ipotecati sullo stesso, per essere sentiti sui punti del S 140 del Regolamento giudiziario , 35.

Incumbenti del giudice in tale occasione, II, 51. Quando si debbono vendere all'incanto, senza aver riguardo alla stima, i residui effetti mobili. azioni attive e crediti della massa non ancora riscossi, 36. Come debb' essere venduto un fondo stabile rimasto invenduto al terzo incanto, 37. A quali creditori si assegna il fondo se al terzo incanto non si trovi un compratore al prezzo della stima, ivi. Quando si debba vendere al maggior offerente, benchè solo obblatore, 38. Se al terzo incanto non venisse fatta obblazione alcuna, si ripete la subasta di tre in tre mesi, 30. Istruzioni relative alle pubbliche vendite, e loro modo e forma d'esecuzione, 40-48. Niuno può intraprendere una vendita pubblica senza permesso dell'autorità politica o giudiziale, 40, III, 498. Modula d'un protocollo di vendita di mobili, II, 42. Modula d'un altro protocollo di vendita di stabile, 44. Altra formola con cui si fa constare della non segulta vendita degli effetti , 46. Editto d'incanto relativo, 40. Essendo dalla legge prescritte tre pubbliche vendite od incanti, sta in arbitrio dell'amministratore dei beni di farne eseguire due durante il processo di liquidazione, o nel mentre si trattano le querele di priorità; ma colla terza debb' egli attendere sino alla fine della classificazione, oppure sino al termine delle cause di priorità, 50. Quesito: se l'aspirante che offrì un dato prezzo al primo incanto, sia obbligato alla sua parola anche nel susseguente, 56. Quid, se due aspiranti offrono il medesimo prezzo in un incanto? ivi. La vendita non potrà mai accordarsi dal giudice qual mezzo coattivo a far eseguire gli ordini giudiziali rapporto alla cauzione da prestarsi nei casi d'interposta appellazione, III, 131, 355, 356. In qual caso può aver luogo la vendita di effetti posti sotto sequestro provvisionale, 279. Da chi e quando si può implorare la vendita giu-

diziale dello stabile pignorato, III. 464, 470. Conseguenze che derivano dall' ommissione della prescrizione, di dover entro 30 giorni ricercare la vendita giudiziale, 469, 471. Decreti relativi ai diversi casi nei quali si ricerca la vendita, 471-475. Processura se la vendita viene accordata dal giudice, 478, 482. Come sia da stendersi l'editto d'un incanto esecutivo, 483-489. Non effettuandosi la vendita dopo due incanti, può seguire la medesima anche al prezzo inferiore alla stima, 478. In qual caso patisce questa regola un' eccezione, e si debbono sentire prima i creditori. 470. 480. Prescrizioni e decretazioni giudiziali relative alle pubbliche vendite giudiziali , 470, 482. 497-501. Leggi, regole e formalità per le offerte alla pubblica vendita d'uno stabile, 5)1-513. Tassa che compete al banditore nei pubblici incanti, 512, 513, 514. Negl'incanti non ispetta nè ai parenti nè ai creditori alcuna preferenza avanti alcun altro compratore, 515. Abolizione del diritto di retratto nelle pubbliche vendite, ivi. Eccezioni e modificazioni riguardo ai sudditi forestieri, ed alla Camera d' assicurazione di Trieste, 516, 517. In che modo e per mezzo di quali leggi punitive si possono ovviare le collusioni ed i segreti maneggi dei compratori nei pubblici incanti, 519. L'acquirente d'un effetto nella pubblica vendita dee a puntino osservare i termini stipulati nella medesima, 521. Conseguenze se ciò non viene osservato, e che la parte dimandasse una nuova vendita a pericolo e spese del compratore , 522, 523. Come si venga al possesso della proprietà acquistata nella pubblica vendita, 523, 524. La vendita dei mobili è eguale a quella degli stabili, 530. Modificazioni e differenze in qualche picciola parte, 539, 540. La vendita giudiziale di effetti non potrà mai aver luogo nei giorni delle ferie giudiziali, IV. 85, 86. Quando e come ha luogo la vendita degli effetti pignorati ad un avvocato o patrocinatore, oppure al suo cliente a motivo di tasse non pagate, IV, 230-243, Vedi Esecuzione.

VOTI. Come si computa la pluralità dei voti nella nomina od elezione dell' amministratore dei beni concorsuali , I. 399, 433. In qual modo si computano i voti nella scelta della delegazione dei creditori , 403. Come si calcolano i voti nell'elezione del patrocinatore comune, occorrente nelle querele di priorità, II, 26. Anche negl'incanti degli stabili si avrà ricorso al voto dei creditori, chi di loro accettar voglia gli stabili medesimi, 35, 55. Come si emettono i voti in un tribunale che pronunzia la sentenza, III, 11-20. Quanti voti sono necessari per pronunziare validamente e con legalità una sentenza, 38. Nei casi d'appello dee anche il voto separato d'un sol giudice essere, inaieme alla relazione accompagnatoria, inoltrato cogli altri atti al giudice superiore; quello però non potra mai essere comunicato alle parti, 108, In qual modo si computano i voti nel patto pregiudiziale , IV, 8. o Sentenza che obbliga di accedere alla plurità dei voti nel patto pregiudiziale, 29, 30. Quid, se la maggiorità dei voti nel patto pregiudiziale è contraria alla composizione pregiudiziale ? 31. Quid juris rispetto ai voti nella dimanda della cessione dei beni? 48, 49.

FIRE DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.



MAG 2007983

## OPERE DIVERSE DI GIURISPRUDENZA

PRATI de Preenfeld. Della Prescrizione, dell' Usucapione e delle Leggi antiche e nuove che ne trattano; Dissertazione storico-critico-degale. Milano 1827, in 8. Italiane lir. n 2 0

ASCONA Antonio. Teoria generale delle forme interne ed esterne delle dichiarazioni delle uftima volontà, compilate secondo i principi generali del Codice Civile Universale Austriaco, Milano 1822, in 8.

— Manuale dei Proprietari e dei Conduttori dei Fondi Urbani e Rustici; degli Usufruttuari e degli Usari , redatto secondo i principi generali del Colice Civile Universale Austriaco, con Modulc. Milano 18a1. in 8. 7. 1.50

— Della Morte Civile e de' snot effetti. Milano 1823, in 8: 7 175 BARBACOVI. Discersi inforno ad alcane della Legislazione, 2 vol. in 16 col Ritr. Ediz.

della Legislazione, 2 vol. in 16 col Ritr. Edis. della Bibl. Scelta.

BRUNEMANNI. Comentarius in codicem Iustinia.

neum et in Pandectas, etc. Col. Allob. 1789, 4

volumi in foglio. " 75 00 CODICE Civite di Napoleone il Grande col Confronto delle Leggi Romane, dell'avvocato Ta-

glioni. Milano 1809, vol. 3 in 18. 7 12 00

— Detto in 4, in lingua italiana, francese
e latina. 7 20 00

CUJACCI Iacobi. Opera omnia. Venetiis 1758 e

COLLINI Lorenzo. Orazioni Civili e Criminali.
Firenze 1824, vol. 5 in 8.

DE FILIPPI G. B. F. Iniziamento alla Economia politica elementare, offerto per esercizio di lettura italiana. Genova 1826, in 8. 7 1 25

ELENCO Alfabetico dei Comuni denominativi e delle frazioni aggregate appartenenti al regno Lombardo-Veneto. Milano 1819, in 8. n. 3 oo FILANGIERI. La Scienza della Legislazione e on le nolizie intorno alla Vita ed alle Opere di lui , scritte da Ginguéné; l'Elogio storico del Tom-

masi, e gli opuscoli scelti editi ed inediti non compresi in verun' altra edizione. Milano 1817-18. vol. 6 in 16 gr., carta sopraffina e Ritratto. Ediz, della Biblioteca Scelta. Ital. 1. n 18 00 GUIDA Teorica e Pratica per le iscrizioni e prenotazioni degli atti e contratti civili, e per le trascrizioni e cancellazioni delle medesime secondo le leggi attualmente vigenti negli stati Austriaci in Germania, corredata di Module per le domande e pri Decreti che occorrono in questa materia. Milano 1817, in 8. 1 00 HEINECCII. Operum ad universam inrisprudentiam Philosophiam, et litteras humaniores. Napoli 1759 al 1777, vol. 12 in 4. " 72 00 IL MENTORE perfetto de' Negozianti ovvero Guida sicura de' medesimi, ed istruzione per rendere ad essi più agevoli, e meno incerte le loro speculazioni, compilato da Andrea Metrà. Trieste 1793, vol. 5 in 4. **»** 50 00 JENULL. Commentario sul Codice e sulla Processura Criminale della Monarchia Austriaca, o sia il Diritto criminale Austriaco, esposto secondo i suoi principi ed il suo spirito. Milano 1816, vol. " 25 8c 4 in 8. INDICE delle Leggi, degli Editti, Avvisi ed Ordini, ec., pubblicati nello stato di Milano dai diversi governi intermedii dal 1765 al 1821. Milano 1823, vol. 2, in 4. » 14 00

Milano 823, vol. 2, in 4.

COMMENTARIO sul Codice Criminale d'Inghilterra di Guglielmo Blarkstone: due volumi dedicati al sig. conte Antonio Strigelli, segretario
di stato del regno d'Italia, tradotto da Antonio
Ascona.

LE LEGGI Criminali nel loro ordine naturale, di

Muyart de Vouglans, quattro volumi, dedicati al conte Strigelli, e trad. da Ant. 4nc. n. 15 84 8AG G1O di una Statistica dell'impero d' Austria, considerato nelle attinali sue circostanze, opera di G. M. Barone di Lichtenstern, tradotta dal tedesco in italiano sulla seconda ediz., da Gaetano Senoner di Verona. Mil. 1819, in 8. n. 5 00





